



# STORIA

DELL.

# REPUBBLICA DI VENEZIA

P. DARU

Ti iduzione dal francese

y24-



CAPOLAGO



WARREST ARREST AND A LARRANGE





# LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE

D

G. FILANGIERI

COL

COMENTO

Di

BENIAMINO CONSTANT

PRIMA TRADUZIONE STALIANA

TERZA EDIZIONE



CAPOLAGO TIPOGRAFIA E LIBRERIA ELVETICA 1833

A-20.2.540

### MANIFESTO D'ASSOCIAZIONE

L OPERA di Gaetano Filangeri che insieme con Beccaria ha troncati i passi alle sanguinarie leggi de'tempi barbari, e si è meritato le osservazioni di uno de' più celebri pubblicisti francesi, non ha certamente bisogno di essere raccomandata al pubblico, essa è omai diventata necessaria a chiunque vuol pascersi di studi severi; ma fattasi scarsa in commercio, ovvero le edizioni che ancora si trovano essendo troppo costose per un gran numero di lettori che pure hanno desiderio e buona volontà di erudirsi, ci è paruto di rendere un servigio di più, col procurarne una edizione tascabile, economica e cavata da fedele esemplare, a cui abbiamo aggiunto il Comento di Beniamino Constant, già celebre anche in Italia.

Alla Scienza della Legislazione di Gaetano Filangeri faremo tosto succedere in uguale formato economico, lo Spirito delle Leggi di Montesquieu colle note dell'abate Genovesi, le quali due opere non dovrebbono mai essere disgiunte, essendo quasi l'una compimento dell'altra.

Tutta l'opera sulla Scienza della Legislatione col Comento del Constant sarà compresa in 6 vol. in 16.º al prezzo di associazione di lir. 2. 50 al volume. Per chi amasse il solo Comento di Beniamino Constant il prezzo è di lir. 3. Il Comento, primo volume, è già sotto il torchio e vedrà la lucce entro quest' anno 1835.

Capolago, il 1 ottobre 1833.

I Soci della Tipografia Elvetica Vincenzo Borsa e Comp.



## STORIA

DELLA

## REPUBBLICA DI VENEZIA

# STORIA

DELLA

## REPUBBLICA DI VENEZIA

DI

P. Darii

MEMBRO DELL'ACCADEMIA PRANCESI

Craduzione dal Francese

Томо V

CAPOLAGO

presso Mendrisio

Sipografia Slvetica

MDCCCXXXIII

B-20.2.040

## STORIA

DELLA

## REPUBBLICA DI VENEZIA

#### LIBRO XXII

Lega di Cambrai, 1508. — Guerra del 1509. — Battaglia di Agnadello. — I veneziani perdono tutti i loro stati di terra ferma. — Mandano oratori all'imperatore. — Sorprendono Padova e Vicenza. — Assedio di Padova. Si riconciliano col papa.

I. La fortuna era ita a seconda meglio che i veneziani sperato non avevano. Col primo scontro avevano disperse le forze di un nemico, che povero a contanti non poteva più mettere una seconda posta. Vincitori dell'imperatore e dell'impero, mai non erano saliti tant'alto; ma la sospensione delle offese inimicavali con Luigi, sena accomodarli con Massimiliano. Ben è vero che lo strano procedimento del re non era si facile a prevedersi, n'è si saprebbe anche adesso come chiarirlo. Affilzava nuova lite con Massimiliano pel governo de' Paesi Bassi, che toccavano, per la morte dell'arciduca suo padre, al gio-Daxe, T. P.

Deputite Group

vane Carlo d'Austria, con tutto questo voleva che i veneziani usassero rispetto ad un vinto nemico, e quando si trattò dell'armistizio, pretese finanche, egli che appena appena s'era in quella guerra mescolato, che fosse in quello compreso il duca di Gheldria, col quale i veneziani nulla avevano a fare; nè ragion voleva, che per avvantaggiare un principe da loro affatto alieno non si approvecciassero dell'occasione per stringere una tregua di tre anni per la quale ottenevano il pien possesso de'loro acquisti. Luigi XII ne faceva a loro un delitto; ma ben a torto ed ingratamente. perocchè era con essi debitore dell'attuale sicurtà del Milanese, e poco poi, anzichè imitarli pagò colla stessa ingratitudine un'altra cortesia della repubblica.

Massimiliano rinfrancatosi per la tregua co' veneziani a quali non conveniva punto infrangerla, era tuttavolta in condizione di guerra col re; ma non essendo nè tanto forte, nè tanto ricco da usarla con vantaggio, propose alla repubblica di mutare quella sospensione di offese in pace terminativa, ed anche in offensiva congiunzione per assalire il re di Francia e partirsi i suoi stati d'Italia. Della quale proposta di Cesare essi ne avvisarono tostamente il re, tratto generoso della repubblica, e maggiore che le sue massime non comportavano; ma il re punto non si commosse a questa ostentazione di lealtà (y, intanto che Cesare reputavasi a ragione offeso di quella loro



<sup>(1)</sup> Non era un'ostentazione, ma un'azione magnanima bella e buona e persino contraria agl'interessi veraci della repubblica, che erano di far sgomberare l'Italia dai Fran-

indiscretezza. Forse anche lo era già per un soverchio festeggiamento de'veneziani dopo la vittoria. Perocchè il governo usava gran cura si per dilettare il popolo con feste, e si per dar splendore alla capitale a cui traevano sempre in gran turba i forestieri. Il ricevimento del generale vittorioso fu un pomposo spettacolo.

In quelle allegrezze l'ingegno motteggiatore e satirico de'veneziani non fe'sparmio alcuno all'abbattuto nemico: le dipinture, le incisioni, arte nuova di que'tempi, il teatro, erano i mezzi con cui Massimiliano e i suoi tedeschi erano esposti alle pubbliche risa, e i gondolieri colle loro canzoni si vendicavano di Cesare e della paura che aveva messo loro (V). Le quali cose furono i imputate a sommo

cesi: e l'ajuto di Massimiliano non poteva essere più opportuno, perchè eternamente bisognoso e ligioeternamente del denaro, ne avrebbono potuto fare ciò che volerano di utile, senza mai poterne temere alcun danno. E ben conviene biasimare questa disaccomodata lealtà della repubblica con un alleato, della cattività del quale avera già prove manifeste, e per la quale perdette la più benigna occasione di far sè regina di tutta l'alta Italia, e tutta la penisola far iblera dai barbari, che poi ad infestarla tutta e farla schiava scesero in tanto diluvio sotto il rapice carlo V. (Trad).

<sup>(</sup>i) Queste notizie ammesse anche dal Draos (Moria della Lega di Cambra, ilib. 1, pag. 17) copiato in più Inoghi dal nostro autore, non hanno altro fondamento che la celebre arringa di Luigi Eliano; ciò vuol gia dire che o sono false o per lo meno fuormisura esagerate. È probabile che i gondolieri avessero messo in canzone alcune imprese di quel povero Massimiliano senza quattrini, ma è al tutto contrario al vero che il governo venezano, grave e rispettoso con tutti, tollerasse ne allora ne poi che in derisone di nessun principe o si recitassero commedie o caricature si pubblicassero. Aggiungo di passaggio che l'incisione non era forse un'arte nuova in Venezia, almeno vegga il lettore la nota (e) in fine al vol. IV. (Trad.)

delitto a quel governo, senza considerare che conviene alle repubbliche di fomentare l'avversione contro i re; i re medesimi usano ogni arte per denigrare le repubbliche; anzi nelle antecedenze dell'ultima guerra Massimiliano, offeso che il governo veneto gli ricusasse il passo, aveva fatto citare a lui il doge e il senato, e chiaritili al bando dell'impero, con qual diritto non si sa, siccome vassalli ribelli (1). Non era dunque da stupirsi se codesti pretesi vassalli si licenziavano al-

cune cose per provare sè indipendenti.

Massimiliano, come tutti gli altri principi, più sensitivo alle personali ingiurie che agli oltraggi fatti alla sua corona, non potea perdonare ai veneziani nè il loro trionfo, nè le canzoni satiriche, nè la manifestazione fatta al re dell'ultima sua proposta; era dunque da credersi che avrebbe cercato nemici alla repubblica: eppure per la condizione attuale dell'Europa parea che non dovesse Venezia temere una lega contro di lei. Si era mantenuta fedele nell'amistà con Francia e resole con suo pregiudizio un non piccolo servigio. Francia era anzi in dissapore con Cesare per la rottura del trattato di Blois, che poi si mutò in aperta contenzione per la Gheldria e i Paesi Bassi. Non potea dunque volere l'ampliazione di casa d'Austria. Un fanciullo governava la Castiglia. Il re d'Aragona dopo la morte di sua donna, Isabella di Castiglia, aveva litigato cogli austriaci per l'amministrazione di quel regno. Aveva tolto al re di Francia la seconda metà del rea-

Depoter Grugi

<sup>(1)</sup> Saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni, c. 113.

me di Napoli, più volte l'aveva ingannato, nessuna fede od amistà poteva porsi in un re tanto bugiardo.

Di non poco era il papa debitore di sua elezione ai veneziani, si era con essi accontato per le città della Romagna ed aveva ottenuto oltre al giusto di sue pretese. Non poteva favoreggiare Ferdinando, che del reame di Napoli (1) impodestato si era; non dovea desiderare i cesarei in Italia, a cagione delle pretensioni tenebrose e caduche sì, ma sterminate della camera tedesca su quasi tutte le terre a mezzodi delle Alpi, massime sullo stato della chiesa. Aveva allora briga col re di Francia per alcuni vescovadi conferiti senza il suo assentimento: portava immortale odio al cardinale di Ambuosa, e sapeva, quello non sentirne meno per lui, che lo aveva sgarato e avvilito nel conclave: in ultimo macchinava e faceva manifesto il disegno di purificare l'Italia della dominazione forestiera.

Ma codesto pontefice era un vecchio imperioso, intemperante, pieno di fuoco e di coraggio, e una così fatta indole poteva benissimo render possibile qualunque contradizione. I veneziani non avvisarono non doverli far onta se davano asilo ai Bentivoglio, signori di Bologna, snudati da Giulio dei loro dominii, nel che mostrarono ge-

<sup>(1)</sup> Avera anzi fulminato un breve contro di lui. Puosis vedere nella raccolta delle Lettere di Luigi XII ec., tom. 1, p. 09, quella in cui Ferdinando dimostra la sua collera al vicere di Napoli. Gli ordina di far correr dicto al corriere portatore del breve, obbligarlo a ritrattarsi dell'intimazione, e appresso farlo impiecare.

nerosità molto maggiore del re Luigi che alla prima intimazione del papa aveva fatto discacciare que' signori dal Milanese dove prima ricoverato avevano.

Ma un piccolo accidente di cui esistevano esempi non pochi, espose la repubblica all'animavversione del capo della chiesa. Era vacante il vescovado di Vicenza, il papa si avacciò a conferirlo ad uno tra i suoi nipoti, duplice violazione dei principii repubblicani che vietavano doversi i benefizi ecclesiastici possiedere in quello stato dagli alieni, e nemmanco dai nazionali scelti non dal governo; e questo che fu sempre immutabile nel propulsare le pretensioni della romana sede, cappò a quella cattedra un veneziano che assunse il titolo di vescovo di Vicenza per la grazia dell'eccellentissimo consiglio. Non vi oleva tanto per far bollire il sangue a Giulio II.

II. In quell'impeto di collera propose al re una lega per conquistare e partirsi gli stati della repubblica. Ilo già detto le ragioni perchè Luigi aderire non dovesse a si fatto disegno (1); ma ri-

<sup>(1) «</sup>Messun regno è macchiato, come quello di Luigi XII.

vili transazioni più ignominose rispetto alle relazioni
ndella Francia cogli altri popoli. Noi abbiamo veduto quenato re comperare il tradimento di Novara, firmare il pernifido trattato di Cranata; noi lo abbiamo veduto eulegarsi con Cesare Borgia, e secondarlo in tutti i suoi
ndelitti. Nella Storia delle Repubbliche Italiane, noi abbiamo fatto vedere come egli tradisse i fiorentini, i pinsani, i bolognesi, tutti i piccioli popoli, tutti i piccioli
principi che si erano fidati a lui. Ura eccoci ad una trannazione più ignominiosa ancora, di una transazione segnata
col marchio della più nera perdida; meditata per quatntro anni, dico il trattato di Cambrai...

(Suscons), Storia dei Francesi, tom. 15, pag. 492).

cordiamoci quanto i veneziani avessero contribuito a far escludere dal papato l'Ambuosa; quindi è che la collera di Giulio trovò tosto alla corte francese onde associarsi ad un altro odio antico. Strano risultamento delle operazioni del tempo! Due competitori che si odiano, commossi da un odio secondo si ristringono per oppressare quel governo che aveva favorito l'uno ed abbassato l'altro. Il cardinale letiziavasi in una vendetta sconsigliata dalla politica, e quella pretesa vendetta fu per la Francia e per Venezia una dolorosa sorgiva di mali. Solamente il vescovo di Parigi, Stefano Poncher, fe'notare, senza riguardo alla privata nimistà del cardinale, che l'amistà coi veneziani era veracemente conforme al bene della Francia, e che quel bene gridava manifestamente contro ogni deliberazione che tendesse a procacciar stanziamento all'imperatore nell'Italia. Si disse che i re puonno essere ben serviti da ministri vestiti della porpora, non da quelli che la agognano; ma la porpora non è un buon contraveleno contro le ambizioni e contro gli odii che allignano ne' petti ecclesiastici, i quali non pensano far male rovinando gl'interessi di tutto un popolo per dare alla chiesa un capo di loro fazione.

Il re di Francia anziché ricambiare la generosa comunicativa de'veneziani, partecipò la proposta del pontefice a Cesare che ne fu molto lieto, ed al re di Aragona, che rispose colla solita sua oscura circospezione, ma che ben lasciava travedere la sua adesione se vi trovava l'utile suo.

Il cardinale pressurava ciascuna delle parti,

che a quella trattazione convenir doveva, di mandare i suoi legati per venire al fermo. Cesare non si fe' aspettare, ne incaricò Margherita d'Austria sua figlia e duchessa vedova di Savoja speraado che una tale negoziatrice darebbe meno nell'occhio, e le cose trattate più difficili a scoprirsi. Il papa e il re di Aragona temporeggiavano, quello perche stava sospeso prevedendo già il seguito di quell'imprudente e fatal passo; l'altro perchè voleva solitamente esser l'ultimo a decidersi e restar sempre l'arbitro della sua parola, comeche non certo si desse il vanto di osservarla troppo.

L'imperatore ed il cardinale veduta l'irresoluzione del papa e di Ferdinando determinarono di spicciarneli col pigliarli a volo. Il cardinale andò a Cambrai dove già aspettavalo Margherita, pretestando doversi appianare colà le contestazioni pel ducato di Gheldria. Il nunzio del papa e l'ambasciatore aragonese non poterono ricusare di accompagnare in quel viaggio il ministro, allegando però sempre che, per istringere, non ancora le opportune commissioni avevano.

Non essendovi difficoltà in mezzo fecero lesto, così che sono pochi esempi di negoziazioni di tanta importanza deffinite in così pochi giorni; nè dev'essere a questa trattazione che forse alludeva la principessa Margherita quando, parlando delle sue conferenze con Giorgio d'Ambnosa, diceva: « Io e il cadinale fummo sul punto di acva ciuffarci (1) ».

<sup>(1)</sup> Lettera di Margherita d'Austria agli ambasciatori di Castiglia in Inghilterra (Raccolta di lettere di Luigi XII e di vari principi del suo tempo, tom. 1, p. 132).

Tanto erano ed essa e il cardinale impazienti di stringere il nodo di quella lega, che palliarono meglio che non definirono le contenzioni tra la Francia, il duca di Cheldria e l'Austria onde occuparsi pienamente allo scopo della conferenza; anzi il nunzio del papa ricusando d'intervenire non essendogli facoltativo, il cardinale non ebbe scrupolo di trattare per la corte romana, allegando averne il diritto siccome legato a latere, ne la principessa fecevi opposizione. Colla facilità medesima gradi la firma dell'aragonese, che, quantunque affermasse non averne il potere, aderiva in nome del suo principe ad una lega ch'egli forse avvisava conforme alle secrete sue istruzioni (1).

Il 10 dicembre 1508 fu sottoscritta la trattazione relativa alla Gheldria ed ai Paesi Bassi, e per darle una solennità proporzionata alla qualità dei trattatori la giurarono con gran cerimonia nella cattedrale di Cambrai.

L'ambasciatore di Venezia era andato col ministro di quella città, e nulla pretermise per sapere se in quel convegno non s'era trattato diversamente di quanto dicevasi, ma era utile a ciascuno di tener dentro di sè, e il cardinale per infiduciarlo largheggiava di carezze, confidenze e

Lung, Codex Italiae diplomaticus, tom. 1, pars 1, sectio 1, XXVIII e XXIX.

<sup>(1)</sup> Trattato per la restitucione delle terre usurpate dai Veneziani, tra papa Giulio, Massimiliano Cesare, Carlo principe delle Spagne, e il re Luigi XII, dove sono inscritti i poteri, Jatuo a Cambrat il 10 dicembre 1508, ratificato dall'imperatore a Malines, il 36 dello tesso mesc. (Manoscritto della bibl. del rc, proveniente dalla bibl. di Brienna num. 14).

falsi giuramenti, e vi riuscì tauto bene che l'ambasciatore scriveva continuamente a Venezia, l'amicizia col re essere più salda che mai.

Intanto era conchiuso il trattato pel quale papa, imperatore, re di Francia, d'Aragona e di Napoli si univano per ritogliere alla repubblica quanto essa, dicevano, usurpato aveva.

Ecco lo spartimento.

Il papa dovea recuperare o per dir vero acquistare Faenza, Rimini, Cervia, Ravenna e alcune parti dello stato di Cesena e d'Imola tenute ancora dai veneziani (1).

Due qualità di pretese aveva Massimiliano. Come capo della casa d'Austria ripigliavasi la Marca Trivigiana, l'Istria, il Friuli, e tutto che aveva appartenuto al patriarca d'Aquilea : come imperatore il Padovano, il Veronese, il Vicentino e Roveredo, punto importante nella valle dell'alto Adige per comunicare dal Trentino coll'Italia.

Il re di Francia faceva suo Bergamo, Brescia e Crema, conquistate già sugli antichi duchi di Milano, Cremona e il territorio tra l'Adda, l'Oglio ed il Po, ceduti da lui medesimo alla repubblica nel 1400.

<sup>(1)</sup> Il trattato riferito testualmente dal Giustiniani (lib. 10. pag. 423) dice non alcune parti, ma precisamente i luoghi d'Imola e Cesena con tutte le loro giurisdizioni, al qual proposito lo storico delle repubbliche italiane osserva che «tanta fu l'inavvertenza o l'ignoranza con cui pro-»cedettero i plenipotenziari in questo trattato, che fra le ncittà che i veneziani dovevano restituire al papa, anno-»verarono Imola e Cesena, le quali da lungo tempo erano state cedute al medesimon. (tom. 13 pag. 382). (Trad.)

Finalmente il re di Aragona e di Napoli per prezzo della sua adesione alla lega acquistava i cinque porti che sulle sue costiere i veneziani tenevano, ed erano Trani, Brindisi, Otranto, Pulignano e Gallipoli, senza pagare i dugento mila scudi pei quali quelle terre erano obbligate.

Precedeva questo trattato di spogliazione un preambolo nel quale i contraenti manifestavano l'intesa di unire i loro sforzi per far guerra agli infedeli, e rimproverando ai veneziani gli ostacoli frapposti a quel pietoso imprendimento ritenendo quello della santa sedia, dicevano non essersi risoluti a costringerli a rendere quanto usurpato avevano, tranne per servire alla gloria ed alla liberazione del cristianesimo (1).

<sup>(1) &</sup>quot; Per quanto s'adoperassero i potentati a colorire con a fallaci argomenti le loro pretese, la cupidigia, la gelo-» sia ed il timore di avvilitivi paragoni erano i veri mo-» tivi che gl' inducevano a dar di piglio alle armi. Le grandi » potenze erano rose dall'invidia veggendo la ricchezza, la » prudenza ed i prosperi costanti successi della repubbli-» ca di Venezia. Con meno di tre milioni di sudditi e con » un territorio che non pareggiava d'assai la decima parte » della Francia, della Spagna, o della Germania, Venezia nsi era sollevata al pari de'più graudi imperi; ella aveva rintuzzati gli assalti or de musulmani, or de'francesi, » or degli spagnuoli, or de' tedeschi, senza mai sbigottir-» si; il più operoso traffico arricchiva la capitale; tutte le » città suddite erano fiorenti per le fabbriche e le officine; » le campagne prosperavano merce l'industria degli agricol-» tori, cui le durate fatiche agevolate dagli stupendi canali » d'irrigazione, da poco terminati, premiate dall'ubertà del » suolo che si copriva di ricche messi, davano di che vi-» vere felici. I sudditi de' vicini monarchi, paragonando la n loro miseria con tanta forza, tanta opulenza e tanta si-" curezza, potevano essere indotti a ricercare d'onde proo cedesse tale diversità, e ad avvertire che non vedevansi n in Venezia ne lo stolido lusso delle voluttuose corti, ne

La religione, usuale pretesto per velare di onestà gli ambiziosi disegni o le perverse opere, fu trovato unico per dare qualche valore a quella proditoria usurpazione, e notisi che al punto in cui quel trattato firmavano, il re di Francia era l'alleato della repubblica, quello di Napoli suo debitore, Cesare aveva pur ora contrattata una sospensione di offese e il papa un componimento per la Romagna.

Fra tante violazioni di giurata fede, solamente

» le ruberie dei ministri e dei loro ufficiali, nè la petulante » ignoranza e i ruinosi intrighi de giovani favoriti. Vene» zia, tuttochè non si accostasse alla perfezione e non inntendesse ammaestarea altrui, era la satira vivente degli 
altri governi, i quali per istinto e senza che bene il 
n perche ne sapessero, da gran tempo desideravano di dintruggerla ».

(Sismondi, Storia delle repubb. ital., tom. 13, pag. 377.) La felicità dei popoli veneziani era allora considerata come a di nostri quella degli Stati Uniti dell'America settentrionale. Pisa, Brindisi, Taranto, le città della Romagna e più altre della Calabria facevano a gara per essere sotto la protezione di san Marco. Firenze quando volle riordinare lo stato dopo la passata di Carlo VIII pensò d'introdurre gli ordini veneziani, pochi anni dopo la repubblica di Norimberga mandò ambasciatori al Senato per aver copia delle sue leggi, e se non temessi di tirarmi addosso la scomunica degli Utopisti moderni, i quali vogliono ad ogni posta che la repubblica di Venezia fosse un governo mostruoso e detestabile, io direi quasi che fu il solo che siasi proposto il dovere di rendere gli uomini felici. È vero che nei tempi a noi più prossimi non fu così, ma come non andiamo a cercare fra i romani lezioni di sapienza politica e militare quando l'impero era da una scostumata soldatesca venduto all'incanto a una marmaglia di stupidi tiranni, che innalzava alla mattina e massacrava alla sera, così non si dee giudicare la repubblica di Venezia che visse quattordici secoli, dagli ultimi decenni della sua decrepita esistenza. (Trad.)

scrupoleggiarono per quella di Massimiliano, ma il papa che già dava l'esempio di uno spergiuro ben ne profilerse il rimedio. Si accordarono che il papa ed i re di Francia e di Aragona incomincierebbono colle calende di aprile le ostilità, Giunio fulminerebbe contro i veneziani una bolla intimando ai medesimi sotto pena d'interdetto di restituire in quaranta giorni ogni loro usurpazione; così spirato quel termine Massimiliano sarebbe prosciolto dall'osservare la tregua, e obbligato anche a richiesta del papa a prestar l'arme contro un popolo incorso nelle censure ecclesiastiche.

À questi capitoli principali altre clausole si aggiunsero, cioè: che pendente la lega ed anche sei mesi dopo, casa d'Austria si asterrebbe da ogni pretensione alla amministrazione della Castiglia, importantissimo argomento per Ferdinando; che l'imperatore per cento mila scudi d'oro darebbe a Luigi XII per lui, pel conte di Angolemo erede presuntivo della corona e pei discendenti maschi, una nuova investizione del ducato di Milano; che nessuno de' contraenti potesse senza l'assentimento degli altri fare co' veneziani nè pace nè sospensione; in fine che s'inviterebbe a far parte della lega anche il re d'Inghiterra (1) e tutti i principi, i quali, come il re d'Unghieria

<sup>(1)</sup> Non se gli era celato il secreto, perche in una sua lettera Margherita d'Austria, dice: a Gli ambasciatori d'Inn ghilterra ci hanno ajutato e assistito col loro potere, e si siono dichiarati per noi: col mezzo di che non gli abbiamo occultato mente del detto nostro sffare, quantunque secreto fosse, acciocche ne potessero avvisare il re, luro signore ». (flaccolta di lettere, cc., tom. 1, p. 132).

per i suoi vieti diritti sulla Dalmazia, il duca di Savoja che manteneva i suoi sul reame di Cipro quantunque mai possieduto non lo avesse, il duca di Ferrara pel Polesine di Rovigo, il marchese di Mantova a cui tolto avevano Peschiera, Lonato ed Asola, e ognuno insomma che avesse gravami contro ai veneziani. Tutti questi principi, toltone il re d'Inghilterra (1), aderirono l'uno dopo l'altro a quel trattato. E per allettarvi i fiorentini, dei denari de'quali sommo bisogno avevano, acconsentirono in loro balia Pisa (2), con infamia non piccola di coloro, massime del re Luigi, che se n'erano fatti i protettori. Il papa quantunque fosse il promovitore di quella lega, fu l'ultimo a ratificarla.

Così formossi contro la repubblica di Venezia quella cospirazione di re di cui non v'è l'uguale nella storia. Un politico di quell'età (3) biasima altamente Luigi per avere cooperato alla ruina de' veneziani, e lo accusa di cinque non lievi falli. Secondo lui, dopo che il re fu giunto in Italia e del Milanese insignoritosi, per conservarsi non dovea che rendersi il protettore dei piccioli principi minacciati dall'ambizione della chiesa o de' veneziani, « ma egli fece il contrario dando » ajuto a papa Alessandro, perchè egli occupasse

(3) Machiavelli, Principe, cap. 3.

<sup>(1)</sup> Guvermani dice che il re d'Inghilterra aderi alla lega, come anche il re d'Ungheria, ma force è sbagio.

(2) Manara lib. 20, Gucciarde lib. 8, cap. 1. Quest'ultimo riferiace che i Forentini dovettero promettere di pagare al ministri dei re di Francia e di Aragona venticinque mila ducati, « dei quali la maggior parte si arveva a
distribuire secondo la volontà del cardinale di Roano ».

» la Romagna; nè si accorse con questa delibe-» razione che faceva sè debole togliendosi gli » amici, e la chiesa grande, aggiungendo allo spi-» rituale che gli dà tanta autorità, tanto tempo-" rale. E non gli bastò aver fatto grande la chiesa » e toltisi gli amici, che per volere il regno di » Napoli lo divise con la Spagna, e dove egli » era primo arbitro d'Italia, vi messe un com-» pagno, acciocchè gli ambiziosi di quella pro-» vincia e mal contenti di lui avessero dove ri-» correre; e dove poteva lasciare in quel reguo » un re suo pensionario, egli ne lo trasse per n mettervi uno che ne potesse cacciar lui. È cosa » veramente molto naturale e ordinaria deside-» rare di acquistare, e sempre quando gli uo-» mini lo fanno che possono, ne saranno laudati » e non biasimati; ma quando non possono, e » vogliono farlo ad ogni modo, qui è il biasi-» mo e l'errore. Se Francia adunque con le sue » forze poteva assaltare Napoli, doveva farlo, se » non poteva non doveva dividerlo. Aveva dun-» que Luigi fatti questi cinque errori; spenti i » minori potenti, accresciuto in Italia potenza a » un potente, messo in quella un forestiere po-» tentissimo, non venuto ad abitarvi, non vi » messo colonie. I quali errori, vivendo lui, » potevano ancora non lo offendere se non avesse » fatto il sesto, di torre lo stato a' veneziani, i » quali sendo potenti, arebbono sempre tenuto » gli altri discosto dall'impresa di Lombardia, sì » perchè non vi arebbono consentito senza di-» ventarne signori loro, sì perchè gli altri non » arebbono voluto torla a Francia per darla a lo" ro, e andarli ad urtare ambedue non arebbono
" avuto animo (1) ".

IV. Codesta lega era composta di elementi tanto tra di loro incompatibili che fu considerata non altrimenti di un maraviglioso accidente; ma parmi che per quelli i quali seguono la natura e le qualità delle passioni non sia che un effetto predisposto già tempo assai prima da cagioni che non isfuggono ad una mente perspicace. Non perciò si deve accusare d'imprevidenza o di cecità il governo che antiveduto non l'aveva. I veneziani che non furono usi mai ad un'imprudente sicurezza, non avvisarono già per impossibile una congiunzione dei loro nemici; ma non la giudicavano nè probabile nè prossima, e per vero le computazioni dell' umana prudenza non possono andare più in là. Ma poi se anco preveduta l'avessero, io non so che avrebbono dovuto fare per impedirla.

Che che ne sia, la lega era ratificata da quasi tutte le potenze ed e' non la sospettavano ancora. Secondo il cardinal Bembo (2) sembra che ne avessero il primo avviso dal caso, perocchè a Milano scappò di bocca a un piemontese presente l'oratore della repubblica. « Ch' egli in breve la

<sup>(1)</sup> È tanta l'indegnazione di Sissomo per questa insennata deliberazione di Luigi XII, che tra le altre cose dice, «se egli àvesse voluto tradire la Francia, metter l'Italia » negli artigli de'suoi nemici e farsene scacciare egli stesnos con infamia, non avrebbe potuto far peggio di quesnolega n. (Storia dei francesi, tom. 15, pag. 497). (Trad.).

<sup>(2)</sup> Rerum Venetarum historiae, lib. 8. Questo aneddoto fu adottato aucora dal Sandi, lib. 9, cap. 10, art. 1.

" morte di un suo cittadino vendicarebbe, e da " quelli che ucciso l'avevano la pena pienamente " ne prenderebbe ".

Questo piemontese era di Carmagnola, è chiaro a che egli accennasse; dunque ci covava sotto un qualche pericolo alla repubblica: egli era molto confidente del governatore di Milano, certo udito aveva da lui alcuna cosa, era danque il sinistro disegno noto alla Francia: si era questa pur ora composta coll'imperatore, molto copertamente; colà dunque si niacchinava la postura! Inferendo per tali raziocini sin presso al vero senza ancora al tutto sceverarlo, il veneto governo non ebbe più requie sin non ebbe appieno conosciuto l'ampiezza del suo pericolo.

Poco poi il papa in un abboccamento particolare coll'oratore veneziano gli disse: (1) « Perché » il vostro senato non mi propone alquanti dei » vostri cittadini a' quali io dia il vicariato e il » governo di Faenza e di Rimini, e la chiesa ro-» mana pigli il censo da loro? Così fia pace tra

n noi n.

Il ministro che non bene s'era capacitato di quella sentenza rispose al santo padre, non essere usa la sua repubblica di sollevare i suoi cittadini al grado di signori o di principi. Aggiungono gli storici che omise di notificare quella confabulazione al senato, la qual omissione sarebaffatto imperdonabile se non fosse inverosimile, ma forse il senato erane ignaro, non però per colpa dell'ambasciatore, e gli storici che lo taccia-

<sup>(1)</sup> Istoria Veneziana, di Fietro Giustiniani, lib. 11.
Danu, T. V.

no di negligenza non sapevano forse esservi negli statuti dell'inquisizione di stato il seguente
rticolo: « (i) Ogni ambassador aostro che venga eletto dal senato alla corte de principi, debbia esser chiamado al nostro tribunal prima
de partir, e ghe sia comesso che arrivado che
el sia alla sua residentia procuri di farsi amigo
qualche persona del consegio più segreto di
quel re,.... e de tutto quello che lui stimerà
rilevante, el debba portar avviso al nostro tribunal, senata far motto nelle lettere ordinarie,
e che el manderà in senato.

Questo punto chiarisce l'ignoranza del senato. Nè farà ammirazione se gl'inquisitori cinsero di un impenetrabile silenzio una proposta che tendeva a sollevare alcuni patrizi a pieciole sovranità; ma non si avvidero di tutte le conseguenze che seco traevà, e l'esorbitante ed irrequieta loro vigilanza ritardò alla repubblica il conoscimento della minacciata ruina (3).

(1) Art. 13.

(2) L'autore non è punto più felice qui che altrove, dove cita a conforto di ciò che asserisce l'autorità dei pretesi

statuti dell'inquisizione di stato.

Il Essuo (lib. 7, p. 56) dice che il papa spaventato già dai mali che quella lega stava per partorire all'Italia, aveva mandato Costantino Cominato Albanese, uomo di grandissima autorità appo Massimiliano e che per offese ricevute grande odio portava ai Francesi, perche occultamente facesse sapere a Giovanni Badoaro ambasciatore della repubblica a Itoma, il pericolo che le sovratava, e che se essa gli cedeva Rimini e Faenza, egli si sarebbe partita dalla lega, e avrebbe indotto a partiresen anche l'imperatore. Badoaro serisse immediatamente ai Decemviri, i quali consocrado già le condizioni della lega, a vivisarono che senza perdere le dette città avrebbono potuto facilmente rimover l'animo girevole di Cesare, al quale (come con-

In ultimo Giulio sempre più sbigottito di tanto diluvio di forestieri nell'Italia, e che avrebbe vo-

corda anche il Guecasamm) mandarono secretamente Gianpietro Stella accretario del Senato, che avea con quel principe molta domestichezza; ma quest'agente, contro il soltto dei Veneziani, poco desto presti agente, contro il soltto dei Veneziani poco desto presti acciato intendere dagli ambasciatori del re di Francia a Massimiliano, non pote riuccire a nulla.

Poce tempo dopo, incalzando sempre più i timori nel-Panimo del papa, essendo egli andato a Civitavecchia ed acendo seco Giorgio Pianti, altro simbasciatore della repubblica, (dano en de la compania della repubblica, (dano en de la compania della repubblica, (dano en de la compania della redando insieme a spasso in barca sul mare; il papa gli disse sorticiendo: « Perché voi mon adoperate col vostro senato, che egla alcuno delsuoi cittadini mi proponga al quale io dia limini e Facnza, e mio feudatano il facro cial' E così averete voi in effetto quelle terre, edi non vie avvo perdute m. Ma il Pisani che era uomo arrogante ed ingegno spiacevole, seccamente rispose; inon essere usanza della sua repubblica di far re alcuno del suoi cittadini; e quel che e peggio non fe di questo dialogo alcun cenno al Badoaro suo collega e neppure ne serisse al senato o ai Dieci, siecome cra il suo obbligo.

Così narra il Benno. Girerimani, (ib. 11, p. 418) non parla che della seconda proposta di papa Giulio; ma il Benno siccome contemporaneo doveva essere meglio informato, e la sua esposizione si accorda meglio coi fatti, così fu

seguito anche dal Sanni e dal Sismondi,

Per quello che il Dasv dice degli statuti, il citato articolo è ancora una pora della tero fabità. Gl'Inquisitori
di stato non si sono mai ingeriti, ne mai ebbero facoltà
d'ingerisi nelle relazioni il promitiche e nel governo esteriore della repubblica. Bene a que tempi se ne ingeriit consiglio dei Dicci, dal que tempi se ne ingeriit consiglio dei Dicci, dal composto di Dicci, bensi di oltre a cionata, presono, ed crano le principali della repubblica con lo proprismente detti, i
quindici della Giunta; il doge, i sel consiglieri, i tre collegi dei Savi, in tutto quindici, nove procuratori di San
Marco e i tre avogadori di comme. (Vedi in fine al volume l'appendice sul Consiglio dei Dicci,)

"(Trad.)

luto bene acquistarsi tutta la Romagna senza ricorrere a mezzo tanto pernicioso, tolla occasione di una passeggiata in mare prese l'ambasciatore nella sua feluca e girò il discorso sulle città ch'egli pretendeva, e non ne ricevendo che evasive risposte, si risolse ad aprirgli tutta la trama de'collegati, aggiunse di non averla ratificata e promise non pure di non la ratificare se dandogli Faenza e Rimini gli porgessero modo del disdirsi, ma eziandio di metter mano a dissiparla (1).

Poichè il dispaccio dell'ambasciatore che rivelava tanto spaventoso arcano fu letto nel senato, que' patrizi provarono forse tanto rammarichio per la frustrata loro prevvisione che terrore per la minacciata loro esistenza; non che s'illudessero del pericolo, l'orgoglio aristocratico insuper-

biva forse per l'odio di tanti re (2).

Veramente era bella lusinga l'avere innalzato un edifizio degno di tanta invidia, e i cittadini di ciascun ceto convennero che una patria cosi invidiata meritava di essere difesa; il governo fece uno sforzo di apparecchi non indegno dei nemici da combattere e della causa da sostenere. V. Auzi dai primi momenti fe' pompa fin an-

(1) Altri narrano che fece avvertito l'ambasciatore dell'esistenza della lega per mezzo di un greco detto Costantino Cominato. Vedi Sandi, lib. 9, cap. 10, art. 11.

<sup>(2)</sup> Questa si che è originale! Io non so capire perchè que patrizi dovessero insuperbire di un tant'odio, solo perchie era odio reale, quasi che l'odio dei re sia un benefisio della divina provvidenza. Questo artigogolo recorico non fa poi nemmanco l'effetto propostosi dall'autore, perocchè uno solo è l'odio che fa insuperbire: quello dei malvagi.

che di soverchia sicurezza, la qual cosa interviene spesse volte ne' sommi pericoli contro i quali s' invoca tutta l'energia del proprio coraggio. Quando nel consiglio si deliberò sulla proposta del sommo pontefice, Luigi Molino consigliò di rispondere a modo d'indurre una pratica di accordo, facendo travedere che la repubblica non era per ricusarvisi; ma il procuratore Domenico Trevisani aringò di questo tenore (1) « È dun-» que cosa di tanto momento alla sicurtà della » repubblica di contare il papa di più o di meno » nella lega de' suoi nemici, che per distaccarnelo " debba fare cose aliene dalla utilità e dignità sua, » restituendo le terre dimandate dal pontefice? " Non sappiamo noi forse che, sebbene essi, ac-» ciocche apparisse meno disonesta la causa lo-" ro, abbiano nel convenire usato il nome del » pontefice, si sono effettualmente convenuti sen-" za lui, in modo che per questo non divente-» ranno nè più lenti nè più freddi all'esecuzioni " deliberate? Forse che hanno bisogno delle sue » armi? Vero è che ne ha di due sorte; ma le » sue milizie sono screditate per vulgatissimo pro-" verbio, le nostre città della Romagna varran-» no da sè sole a propulsarle senza bisogno di " mandarci altro ajuto, e il bisogno di non do-» ver far fronte a questa gentaglia, non è tale » che importi il sacrifizio delle nostre terre. Ri-» spetto alle armi spirituali, perchè temeremo noi

A Magnesia Cool

<sup>(1)</sup> Guiccianovai, lib. 8, cap. 1. Vendizzotti, lib. 1 del tom. Il. Il discorso riferito dal primo è bello assai; quello dell'altro molto meno ragionato, ha dei passi piuttosto ridicoli.

» clre ci siano più fatali in questa che in altre " guerre, dove in onta alle pontificali . scomuni -" che abbiamo trionfato della congiurata Italia . " conciossiachè non sia verosimile, che il sommo " Dio voglia che gli effetti della sua severità e » della sua misericordia siano in potestà di un " uomo ambiziosissimo e superbissimo, sottopo-» sto al vino e a molte altre inoneste voluttà? "È piuttosto vero che sia un fargli ingiuria il " credere che voglia favorire la cupidità di un tal » principe con pregiudizio della giustizia e del-" l'utilità della chiesa. Se in questo pontificato " non è più costante la fede sacerdotale, che fosse " stato quasi sempre negli altri, non vedo che " certezza possa aversi che conseguita Faenza e "Rimini, non si unisca con gli altri per ricupe-" rar Ravenna e Cervia, non avendo maggior ri-" spetto alla fede data, che sia stato proprio dei pontefici, i quali per giustificare le fraudi loro, " hanno statuito tra le altre leggi, che la chiesa " non ostante ogni contratto, ogni promessa, » ogni benefizio conseguitone, possa ritrattare e " direttamente contravvenire alle obbligazioni che » i suoi medesimi prelati hanno solennemente " fatte.

"Se poi voltiamo il pensiero agli altri confederati, non è difficii cosa l'avvedersi che tutti
n non entrarono in questa congiurazione col medesimo ardore del re di Francia e dell'imperatore. Già nel papa appariscono i segni delle
consuete sue vacillazioni, il re cattolico vi aderi
mal volentieri. Però non è da temere più della
lega fatta a Cambrai, che di quella che altra

n volta a Trento e di poi a Blois avevano connvenuto. E perciò il principale studio e diligenza
nostra si volti a cercare di alienare Cesare da
n quella congiunzione; il che per la natura e per
n le necessità sue e per l'odio autico fisso contro
a i francesi (i) puossi facilmente sperare, ed alien natolo, non è più pericolo alcuno che sia
nossa la guerra; perchè il re di Francia abbandonato da lui non ardirà di assaltarci, più
n di quello che abbia ardito per il passato ".

» Nelle guerre che si fanno da molti contra uno, il massimo momento è di resistere ai primi impeti, per dar tempo a quel confederamento di sciogliersi, e siccome i collegati non mirano ad altro che ad acquistare con poca spesa, non « conviene mai inanimirli colle concessioni, in-» vece bisogna far loro sentire che il guadagno è incerto, e grande la posta: e quando un confederamento non vince in sulle prime, noa vince più.

" lu tutte le cose pubbliche sono da considen rare diligentemente i principii, perchè non è m poi in potestà degli uomini partirsi senza sommo disonore e pericolo dalle deliberazioni gia

(Raccolta di lettere, ecc. tom. 1, pag. 161).

<sup>(:)</sup> Ecco cio che l'imperatore acriseva in quel punto a Magheritz d'Austria sua Riglia. Al Fapas ha una potremtosa paura dei Francesi, e pare che le genti mandate n'al rei in Italia sono piuttosto per far guerra al papa o na noi che ai Veneziani; per la qual cosa sua santità e diliberatzi d'incòminciare nesuna guerra, se prima non l'abbia fatto esso re di Francia, delle quali cose noi sospettiamo grandemente, e stiamo perplessi, e desideriamo di sentire il vostro consiglio.

" fatte, e nelle quali si è perseverato lungo tem-" po. I nostri padri e noi abbiamo successivamente atteso in tutte le occasioni ad ampliar "l'imperio con scoperta professione di aspirare sempre a cose maggiori; di qui siamo diven-" tati odiosi a tutti, parte per timore, parte per " dolore delle cose tolte a loro, e se adesso, per " fuggire un pericolo istantaneo, diamo indietro, " se rinegando le nostre massime eterne, cedia-" mo parte dei nostri possessi, anzichè quietarsi i » nostri nemici, piglieranno ardire dalla nostra timidità. Allora il Cristianissimo lo vedrete do-» mandarci ciò che non fu suo giammai, Cesare " pretendere quello che i suoi maggiori ci hanno " venduto, il re di Napoli volere quello che il » predecessore ci ha dato in pegno. È titolo in-» veterato già molti anni in tutta Italia, che il " senato veneziano non lascia giammai quello che " una volta gli è pervenuto nelle mani, per il che " chi non conoscerebbe, che il fare ora così vil-" mente il contrario procederebbe da ultima di-" sperazione di potersi difendere dai pericoli im-" minenti? Cominciando a cedere qualunque cosa » benchè piccola, si declina dalla reputazione e " dallo splendore antico, ed è più difficile senza " comparazione conservare eziandio dai minori » pericoli quel che rimane a chi ha comincia-" to, che non è a chi sforzandosi di conser-" vare la dignità e il grado suo, si volge pron-" tamente senza fare segno alcuno di volere ce-» dere, contro a chi cerca di opprimerlo. È dun-4" que necessario, o disprezzare animosamente le " prime dimande, o consentendole pensare di » averne a consentire molte altre, delle quali in » brevissimo spazio di tempo risulterebbe la to-» tale annulazione di quest' imperio, e conse-» guentemente la perdita della nostra libertà.

" Ma è questa la prima volta che la repub-» blica veneta ebbe a sostener guerra con molti » principi confederati? Nei tempi dei padri e nei nostri tempi medesimi ne ha sostenute di gra-" vissime, e per aver sempre ritenuta la costann za e la generosità dell'animo, riportatone glo-» riosissimo fine. Ed eziandio nelle difficoltà pre-» senti, ancora che forse paressero maggiori, si " debbe sperare il medesimo successo; perchè e » la potenza e l'autorità nostra è maggiore, e » nelle guerre fatte comunemente da molti prin-» cipi contro a uno, è solito essere maggiore lo " spavento che gli effetti, perchè prestamente si " raffreddano gl'impeti primi, prestamente co-" minciando a nascere varietà di pareri inde-» bolisce tra loro la fede : e noi dobbiamo con-" fidarci che oltre alle provvisioni e rimedi che » faremo da noi medesimi, Dio giudice giustis-» simo non abbandonerà una repubblica nata e " nutrita in perpetua libertà, ornamento e splen-" dore di tutta l'Europa, nè lascerà conculcare " dall' ambizione dei principi, sotto falso colore » di preparare la guerra contro gl'infedeli, quella » città, la quale con tanta pietà e con tanta re-» ligione è stata tanti anni la difesa e il propu-» gnacolo di tutta la repubblica cristiana ».

Questo discorso vinse il consiglio. Risposero brevemente al papa e in modo da levarlo d'ogni speranza sulla pusillanimità della repubblica, la quale intanto che colla usata sua diligenza si apparecchiava alla guerra, usava ancora del benefizio del tempo per risolvere la lega, o per trovare collegati.

VI. L'imperatore fu, contro la natura sua, immutabile ed incorntitible, perocché i veneziani non potevano dargli che denari, dei quali era allora satollo altrove. Ricusò ancora di ricevere i legati, e mise il doge al bando dell'imperio, siccome tenitore ingiusto di molte province (i).

Il re d'Aragona infinse di non sapere di quella lega, si profferse mediatore, protestò della sua benivolenza, ma era troppo nota la perfida sua natura.

Praticava la repubblica col re d'Inghilterra, perchè assalisse la Francia intanto che calava con tutto il suo sforzo nell'Italia (2): ma egli che aveva ricusata la lega dei re, ricusò del paro quella della repubblica, che o minacciata o ripulsata da tutta l'Europa s'indirizzò ai turchi, siccome attesta Andrea Moncenigo, suo storico (3) e quasi contemporaneo; ma colà come altrove non trovò

<sup>(1)</sup> LUNIO, Codex Italiae diplomaticus, tom. II. pars 2. sect. 6, XXVII.

<sup>(2)</sup> a Coram potentissimorum regem Brittannorum agchantur, ut Gallias irrumperet lateque palabundus inflicta neum pernicie divagaretur Aureliensemque multiplici bello nfatigatum distringeret, ut, qui comoda pacis rejecisset, mbelli sentiret incommoda n.

<sup>(</sup>Bernardi Antun, de Bello Veneto, lib. 2).

Oni c'è una fraude indegna della verità istorica, ma il Daur non ha altra colpa fuorche di arer copiato il Dusos (Storica della lego di Cambrari lib. 1 pag 50) senza darsi briga di verificare la citazione, la quale è non nel primo, ma nel secondo libro del prefato Mocasaco. Ecco il passo per initero.

che sterile compassione, e dovette cercare in sè stessa i modi di far testa contra tutta l'Europa.

" Il re dei romani vedendo che erano i veneziani a conn servare la città e a difenderla attenti (ciò succedeva n durante l'assedio di Padova di cui si dirà più sotto), s-non contentandosi di aver nell'esercito tedeschi, francesi » e spagnuoli, eomineiò a muover coi suoi ambasciatori il " Turco contro veneziani, ed il re d'Ungheria: ed era già » la fama ch'egli contro la Dalmazia apprestava la guerra, n ed aspettava a tale impresa di di in di l'armata di Spa-» gna e di Francia. Adunque il senato astretto da neces-» sità e perche avevano promesso i turchi di porgerli aju-" to, ove ne avessero bisogno, incontanente mandarono " Alvise Raimondo ambasciatore al Turco, chiedendo il n promesso ajuto, che ora facea loro bisogno, dimostrann do questo ad esso re de' turelii esser profittevole, quando » che cransi accordati i re contra veneziani, perche non » aveano voluto violare la confederazione cel re de' turchi: » perchè, soggiogati i veneziani, agevolmente si pensano » vincere i turchi. E che era de' veneziani la potenza " molto grande, ma se potesse di tanti re l'impeto son stenere, non bene si potea comprendere. Per il che per n lui facea ajutare la repubblica a tempo con arme ed » uomini e rendersela in perpetuo obbligata. Studiarono n parimente i padri di persuadere al re d'Inghilterra, che n essendo il re di Francia tanto occupato nelle cose d'Itan lia, che agevolmente potrebbe esser vinto, se ora pigliata » questa oceasione di soggiogare la Francia, la volesse as-" salire, come già fece il re Enrico. Il che non facendo, n a poco tempo la potenza francese darebbe all'Inghilterra n spavento. Promisero i turchi benignamente ajuto ai ve-" neziani, ed ottenne l'ambasciatore che non solamente non » fossero ai veneziani pemici, ma che in ogni altro loro » bisogno gli promettessero il loro favore. Così anche era » mosso il re d'Inghilterra a guerreggiare contro il frann cese, ne altro aspettava senonche egli uscisse di tutela, n nella quale ancora si trovavan.

Tale è la narrazione di Andrea Mocassico, fortemente sconeiata dall'abate Dubos: essa si accorda perfettamente col racconto di Pietro Bembo e di Pietro Giustiniani di cui ecco la sostanza.

Bajazette, Gran Signore, appena ebbe notizia della rotta

In quel momento di generale scompiglio, alcuni accidenti fortuiti sopravennero, quasi pre-

di Geradadda fece chiamare Andrea Foscolo (Braso lib. 8 pag. 129) bailo de' veneziani e si dolse con lui che non gli avessero eomunicato alcuna cosa, quand'egli avrebbe potato ajutargli in tempo; ma poichè era fatto, proferiva ora con animo amico le sue forzo, per mare e peterra, ingiungendogli che ne scrivesse immediatamente al principe Loredano, la qual cosa il bailo fece.

Bajazette teneva con grande interesse a questa proferta, perché avendo i confederati, ed erano quasi tutta la cristianità, assunto per pretesto della guerra contro Venezia che la repubblica fosse d'impedimento a portare le armi contro ai turchi, egli poteva avere una giusta cagione di temere che una lega così forte, alla testa della quale era un papa tanto amimoso e soldatesco, non fosse pregna di qualche tempeta per i suoi stati, e questo sospetto lo consigliava a considerare il pericolo de veneziani come di sommo pregiodizio a lui stesso, e tanta era la molestia che ne sentiva che mando persino oratori a Venezia ari-petere le medesime offerte. (Cicocas, Inscrisioni Venezia-petere le medesime offerte. (Cicocas, Inscrisioni Venezia-

ne, tom. 2, pag. 263).

In questo tempo il senato cercava di riconciliarsi con Giulio II, ma imponeva egli così esorbitanti condizioni . che riportate in quel grave consesso, fu tanto lo sdegno di ciascuno, che vollero piuttosto esporsi ad ogni sbaraglio che accondiscendere; e Lorenzo Loredano, figlio del doge, giovine ardito e di costumi bellicosissimi, orando con vecmenza chiamò Giulio non pontefice, ma carpefice de'cristiani e propose che si dovesse approfittare delle offerte ottomane. La proposta fu gradita e si elesse ambasciatore a Bajazette Luigi Raimondo; ma i più prudenti considerando con animo posato qual pregiudizio potesse partorire all'Italia quella chiamata, tirarono in lungo finche rimesso di quel primo impeto, restarono persuasi di sopratenere l'ambasciatore, (Bemso lib. 8, pag. 131. Giusti-MIANI, lib. 11, pag. 446. Sismondi, Storia delle repubbliche Italiane, tom. 14 pag. 12, Dvsos, lib. 1, pag. 89) riducendosi il senato a scrivere al bailo che domandasse al Gran Signore un sussidio di cavalleria, per sollecitare il quale fu mandato l'anno appresso 1510, il suddetto Raimondo ad Andrinopoli dove era Bajazette; ma questi sagio di sinistro, ad esagitare le fantasie. Scoscendeva il fulmine sulla rocca di Brescia, naufra-

essendo allora in guerra colla Persia andava soprastando, (Braso, ibi. 11, pag. 394 e 307) cosicchè per farlo risolvere fu vinta in senato la parte (nel maggio 1511) di dare al Turco 25,000 doeasi quando si ottenesse il sussidio promesso da' suoi oratori (Сюсока, ibid). In quanto numero di uomini ei consistesse, io non trovo scritto, ma certo è che dopo questo tempo i veneziani ebbero compagnie

di cavalleria turchesca ai loro stipendi.

Da tutto ciò si rilevano due cose; la prima, che il Gran Signore si offrì spontaneamente e non cercato, l'altra che i veneziani approfittarono delle sue offerte onde prevenire le brighe degli alleati a loro danno. Ciò è quanto attesta il Mocenico, citato dai due storici francesi. È massima del diritto delle genti che nella guerra si debba recare al nemico il minor danno passibile semprechè si accordi colla propria sicurezza; ma i confederati contro Venezia, non escluso il papa, operarono come turchi o forse con qualche cosa di peggio; non badarono ne a sacrilegi, ne a spergiuri, ne a crudeltà, e perche la repubblica resisteva ancora ai loro assalti pensarono, per finirla, di concitarle adosso la rabbia ottomana: era dunque necessità che essa gli prevenisse. Empio partito sarebbe stato se avesse chiamato i turchi in Italia, come pochi anni dopo gli chiamò a sterminio de' cristiani il cristianissimo re di Francia; ma non vedo perchè si debba biasimare per avere stipendiati alcune migliaja di ottomani, che la repubblica commise al governo de' suoi generali e sotto la disciplinadel sno esercito.

Dany, al no xr di questo libro, rinfrescando lo stesso sarcesmo, afferma che i vencziani pensarono più d'una volta di chiamare i turchi nell'Italia e di porsi sotto il loro patrocinio, ma si avvidero che sarcibono capitati di male in peggio. Senza dire quanto incredibile è che ricorressero mai a un così stolto consiglio qual era quello di darsi in tutela ai turchi, l'autore sarcibbe in contradizione con quanto dice qui sopra, che invocassero gli sipuit totomani e non ne avessero che belle parole: nella stessa contradizione cade anche il Duvos, copiato dallo storico moderno. Dasu cita a sostenimento della sua sentenza l'autorità del Besso, ma e' dice tutt'altro, e quello che dice Pho già riferito di sopra.



gava una barca che conduceva denaro a Ravenna, crollava l'archivio della repubblica, le fiamme consumavano le carte, sorgevano altre fiamme nell'arsenale, cagione di spaventoso incendio, e divoravano sei galere.

Allora quelli che il pericolo intrepidamente, solo perchè lontano, veduto avevano, furono sbigottiti. Tacciarono per imprudente la repulsa data a Giulio, si volle rinnovare la pratica, gli proffersero quanto avevano tutt'ora ricusato, ma il papa aveva ratificato, e molti signori romani assoldati dalla repubblica colte loro condotte ebbero dal papa proibizione di andarvi. Giova qui sostare un momento ed udire l'opinione di un profondo politico (1). Machiavelli dice, " che qualunque volta e' sono molti po-" tenti uniti contro ad un altro potente, accora » che tutti insieme siano molto più potenti di " quello, nondimanco si debbe sempre sperare " più in quello solo e meno gagliardo, che in " quelli assai, ancora che gagliardissimi. Perchè " lasciando stare tutte quelle cose, delle quali " uno solo si può più che molti prevalere, che " sono infinite, sempre occorrerà questo che po-" trà usando un poco d'industria, disunire gli assai, e quel corpo ch'era gagliardo, far de-» bole ». E adduce l'esempio dei veneziani quando nel 1484 tutta l'Italia congiurò contro di loro; e della presente lega parlando dice, che sarebbe avvenuto lo stesso se avessero avulo virtuose armi da potere temporeggiare il nemico, le

<sup>(1)</sup> Discorsi su Tire Livio, lib. 3, cap. 11.

quali non avendo, mancò loro il tempo di separare i nemici e rovinarono. Ma in quest'ultimo caso soggiunge, a potevano i veneziani dare parte » per salvare il resto, il che se loro avessero fatto » in tempo, che paresse che la non fusse stata » necessità, ed innanzi ai moti della guerra, era » saviissimo partito; ma in sui moti era vitupe-» roso, e per avventura di poco profitto. Ma » innanzi a tali moti, pochi in Vinegia de'cittan dini potevano vedere il pericolo, pochissimi ve-» dere il rimedio e nessuno consigliarlo ».

Considerando le forze de loro nemiei, avvisarono che l'imperatore sempre bisognoso e sciupatore e trattenuto anche da altre brighe nei Paesi Bassi, non poteva essere così tosto apparecchiato alla guerra, che le truppe papali non erano ne numerose ne formidabili, che il re di Aragona non pareva essere per auco fornito per venire a togliersi le terre che i veneziani tenevano nelle sue parti. Il solo sforzo del re di Francia era dunque in quel punto serio ed imminente.

Sapevasi ch'egli calava dalle Alpi, e che poteva ingrossare sull'Adda con due mila uomini d'arme, cioè con circa dodici mila cavalli e venti mila fanti, fra i quali sei mila svizzeri.

La repubblica aveva raunate tutte le sue forze in tre mila uomini d'arme, quattro mila cavaileggieri, metà de' quali erano stradioti, diciottomila fanti italiani, due mila arcieri di Candia (1)

<sup>(1)</sup> a Chiamati Zegdati, schiatta d'uomini selvatici e roan zi n. Giustiniani, lib. 11. (Trad.)

o della Morea, e molte cernide. Sommavano in tutto a trenta mila fanti e da quindici a diciotto mila cavalli (1); bene in punto d'ogni cosa, stan-

(1) C' è diversità negli storici sulle forze dell'esercito Veneziano. Ecco le principali opinioni:

|  | d'arme                    | Cavai<br>leggieri | Fanti  | Artiglierie pezzi |
|--|---------------------------|-------------------|--------|-------------------|
|  | Luigi da Porto . 2,300    | 10,000            | 40,000 | 60                |
|  | Bembo 6,000               | 4,000             | 33,000 |                   |
|  | Mocenigo 3,000            | 4,000             | 30,000 |                   |
|  | Guicciardini 2,000        | 3,000             | 30,000 | copia             |
|  | Giustiniani 10,000 30,000 |                   |        | grandissimo       |
|  | Ginstiniani 10.0          | 10,000            |        | •                 |

È però facile conciliare in grosso queste differenze. Il Bembo dice che non tutte le genti erano venute al campo. Luigi da Porto che scriveva nei primi giorni di quegli apparecchi, debbé avere esagerato sul numero dei cavalli leggieri, ancorche sia vero che i Veneziani ne avessero in grandissimo numero. In sostanza, non computati alcuni rinforzi lasciati ai presidii delle fortezze, i Veneziani condussero sul campo da cinque in sei mila cavalli e circa trentamila fanti, esercito poderosissimo per quei tempi . la fanteria de' Veneziani è chiamata dal Guicciardini fiore della milizia italiana, la cavalleria leggiera era riputatissima, gli stradioti erano i più audaci scorridori che fossero mai. " Rotti da un lato, dice Luigi da Porto (lett. 8.). » assalgono tantosto come demoni dall'altro con maggior " rumore di prima; e nuotando fiumi larghissimi e profonn di, e strade quasi agli stessi paesani incognite, vanno con n incredibile silenzio fino nelle viscere del nemico, per " guadagno piuttosto che per gloria". E parlando di quelli che crano al campo di Padova, intanto che Massimiliano veniva ad osteggiarla, dice: (lett. 19.)

n Non contenit di acorrere con i loro cavalli dal Leny vante, sin a Bassano o a Viceiza o a Legnago, d'onde ny poter poi la sera tornare a'loro alloggiamenti, spesse n'atte si lasciano addietro tanto esercito e tante terre nemiche, nuotando l'Adige, il Mincio, e talvolta cavaln cando montagne asprissime. Costoro vanno fino in Bretechè Venezia da questo lato sia stata sempre diligentissima ed attentissima, per il che ebbe più di una volta il disopra con nemici o meno ricchi o più trasandati. Oltre a ciò armeggiava non poco navilio per custodire il suo littorale, tempestare quello del nemico, e secondare le fazioni dell'esercito sulle sponde dei fiumi. Mandarono nel lago di Garda un'armatetta, e buon polso di gente a guardia dei luoghi nella Puglia e nella Romagna e delle strette del Friuli: il restante si apprestava a difendere le frontiere dallato del Milanese sotto il comandamento del conte di Pitigliano, di casa Orsini, e dopo di lui dell'Alviano già onorato del trionfo per la guerra precedente trionfata da lui sovra i cesarei (1). Erano provveditori Giorgio Cornaro e Andrea Gritti, quel desso che l'anno prima aveva consigliata l'amicizia con Francia anzichè quella con l'imperatore, Da questa e da quella parte tutto era lesto nel-

» sciana, e arrivano quand'altri non li aspetta, dando di-» sconci grandisimi; ni sasciano, senza grande scorta, al-» cuna strada sicura, perciocche di grandissima lena e » cuna disima sofferenza nella fame, nella sete, nelle vi-» gilic sono; ed hanno mirabile e sottile avvedimento nello » scorrere i paesi, e nel soper tenere strade segrete e iau-» statte ».

Queste Lettere istoriche di Luigi da Poaro pubblieate principalmente per cura del signor Bartolomeo Gamba, sono interessantissime per la storia di questa guerra, contenendo molte particolarità raecolte nella giornata, che invano si crecherebbero in altri autori. (Trad.)

(1) Luigi da Poaro (lett. 6) dice che passava pochissima buona intelligenza tra i capi del campo veneziano, massime tra l'Alviano e il conte di Pitigliano, dotati di un naturale così contrario, e a queste gare attribuisce ggli la perdita della guerra. (Trad.)

DARU, T. V.

l'aprile 1509; il re di Francia aveva promesso di assalire alle calende di quel mese, ma non uscì

a campo che il quindici.

Nello stesso di che incominciavano le ostilità, compariva in Venezia un araldo d'arme di Francia per dichiarare, secondo l'uso di que' tempi, officialmente la guerra. Non riferirò la formola di quella manifestazione nella quale sponeva il re i auoi gravami contro la repubblica, che alla fin fine riducevansi alla sospensione separatamente conchiusa con Cesare, e all'occupazione della Romagoa. Il doge rispondendo la discolpa così terminava: « Non avremmo creduto mai che un si n gran principe volesse porgere orecchio alle parole na totsosicate di un papa che meglio avrebbe dovuto ne conoscere, ed ai lenocini di un altro prete che

non vogliamo nominare, per compiacere ai quali si fa nemico di un'a repubblica a cui è obbli-

» gato per tanti servigi. Daremo opera a difen-» derci e a mostrar lui che ha rotta la fede. Dio » sia giudice, padre araldo, e voi, tromba, tale

sia giudice, padre araldo, e voi, tromba, tale
 è la nostra risposta; recatela al vostro signore.

" Uscite " (1).

In quello stesso dì fulminò il papa la sua sco-

(1) Nella biblioteca del re si trova nella raccolta di pezzi, storici proveniente dalla biblioteca di Depuy n.º 45 una copia della relazione di quest'araldo: e in un'altro MS. provinciente dalla biblioteca di Bricana n.º 41 una copia dell'intimazione e della risposta del doge.

Cuesta intimazione e questa risposta del doge non debbono essere più autentiche di quelle riferita da Luca da Poaro, dal Mocessoo, dal Bessoo, dal Gencelansis, dal Giustimassi e dal Duros, tutte in se diverse quantunque convenguao nella sostanza.

tengano mena sostanza

munica contro i Veneziani: dava ordine che restituissero entro ventiquattro giorni tutte le terre usurpate, e con esse i frutti cavatine sotto pena dell'interdetto, e che i loro beni fossero di chi se gli piglia, e le loro persone, siccome rei di lesa maestà divina ed umana, fossero vendute come schiavi (1) (2).

Tutte queste minaccie non erano che formole vane e disprezzate fin dallo stesso clero, non ostante il senato non isdegnò di appellare dalla bolla del papa al futuro concilio, ciò che mise fuoco e rabbia maggiore nel santo padre.

VII. (1509) L'Alviano proponeva di pigliare l'offensiva lanciandosi nel Milanese prima che i francesi arrivassero, il quale audace disegno proferiva due vantaggi, di cogliere il punto in che i nemici riuniti ancora non erano per assalirli, e di portare la guerra nel loro territorio. Ma v'è poi anche il disagio che correndo in questo modo la terra dei nemici, non si occupano punti fortificati intorno di sè, non piazze; bisogna starne all'aperto e non padroni di ricusare una battaglia quando si vuole. Questi inconvenienti opponeva il conte di Pitigliano, facendo notare che poco appresso fossero essi uel Milanese, i francesi proromperebbono assai grossi per dar loro battaglia; che non sarebbe forse possibile di ritirarsi senza accet-

<sup>(1)</sup> a Tanto è vero che la chiesa romana non ha merine tato l'encomio fattole d'avere abolita la schiavitù n. (Sismonoi, Storia delle Repubb. Ital., tom. 13, pag. 395.).

<sup>(2)</sup> Questa istessa bolla sta nella raccolta intitolata Varie scritture di Venezia. MS. della bibl. del re n.º 1007 261

tarla; che quel ritirarsi in sul bel principio della guerra sarebbe tenulo per una rotta, e se poi erano rotti tutto il dominio della repubblica trovavasi indefenso. Qui non trattarsi del conquistare, ma del salvare il paese veneziano, del conservare l'esercito, del temporeggiare la guerra per deludere le speranze degli alleati: così proponeva di attestarsi sull'Oglio in luogo imprendibile.

Questa sentenza giudicavala il governo più prudente, ma un po' timida: troppo indietro il campo sull' Oglio, quel fiume essere già la seconda sbarra della repubblica, meglio appostarsi sull'Adda e contenderne il passo a' francesi, senza perciò avventurarsi all'incertitudine di una battaglia. Tali sono sempre le istruzioni dei governi peritosi (1); difendersi, ma senza arrischiare, quasichè sia nella facoltà di un generale di evitare la battaglia; e come se togliendosi l'offensiva non sia come dare al nemico il vantaggio di assaltare quando vorrà e dove più gli converrà. Nota il Machiavello (2): " Che una repubblica ha mag-» gior vita, ed ha più lungamente buona fortuna, » che un principato, perchè può meglio accomo-» darsi alla diversità de' temporali, per la diver-» sità de' cittadini che sono in quella, che non

(1) Cioè, tali sono sempre le decisioni di quei consessi che vogliono dar precetti ai generali. (Vedi nondimeno la nota b in fine) (Trad.)

<sup>(</sup>a) Discorsi na Trro Lwo, jib. 3, cap. 9, e jib. 2, cap. 33, Egli compara alla diffidenza de' veneziani e fiorentini la latitudine che i romani ai loro generali lasciavano; e aggingne, e il qual modo merita quello laude che meritano gli altri, i quali tutti insieme hanno condotto quelle repubbbliche ne'termini (di bassezza) che al presente si troyano v.

» può un principe », e cita l'esempio di Fabio che salvò Roma colla sua tardità e cauzione, e di Scipione che contra il parere del medesimo Fabio distrusse col portare la guerra in Africa, la potenza di Cartagine; e come Scipione nell'incominciamento della guerra avrebbe fatto ruinare la repubblica, così alla fine se Roma avesse ascoltato Fabio non si sarebbe liberata del suo nemico. Il vantaggio adunque delle repubbliche e lo svantaggio de'principati sta in questo, che quei due uomini vivendo in repubblica e avendo influenza in tempi diversi furono cagione della salvezza di Roma: laddove se Fabio o Scipione fossero stati re, avrebbe l'uno guastato con una tardità inopportuna, e l'altro con un impeto precoce il bene che in tempi più a proposito fecero l'uno e l'altro insieme.

Pure a Venezia non vi era un così fatto vantaggio, perocchè gli uomini presi individualmente vi avevano troppo poca dependenza, e la città, immutabile nelle sue massime, non cambiò coi tempi, e precipitò pel suo attaccamento a un sistema che non era più buono (1).

<sup>(1)</sup> La massima del segretario fiorentino che convierme viriare coi tempi, volendo sempre aver buona fortuna, è ciusta; ma non è giusta l'applicazione che ne fa il Dazo, Gli ordini di floma e di Venezia erano a gran pezza diversit; e siecome ciascun governo ha in sè stesso il germe della sua distruzione, così se in Roma l'influenza individuale dei cittadini fu cagione della sua grandezza, fu cagione citalndi che ruinasse la sua liberth, come a Venezia la stabilità de' suci principii che la fece durare lungamente salvandola da pericoli gravissimi, la condusse poi al precipizio. Ma Venezia durò molto più di Roma, non fu tanta gloriosa e potente, ma fu più felice. Il problema

L'escreito Veneto non era ancora al posto fissatogli, che i nemici inondavano i confini per sei punti diversi. A tramontana alcune bande toccarono fino alle porte di Bergamo; dicci o dodici mila uomini passarono l'Adda, presero Treviglio e fecero prigioni mila dugento veneziani. Altri usciti da Piacenza e da Lodi corsero la terra di Cremona; il marchese di Mantova buttavasi su Casalmaggiore, intanto che gli ecclesiastici si avvanzavano nella Romagna, tranellavano in un'imboscata il presidio di quella terra, lo rompevano, e pigliavano a patti Bresigella, Rullio e Faenza.

Così la guerra esordiva valorosamente da una parte e malamente dall'altra. Pitigliano per rimettersi da que'repentini smacchi ripigliava Treviglio, dove, tutto che avesse capitolato, i vincitori si abbandonarono a disordini, che fornirono poi pretesti ad altri ancora. Ne incolpavano gli abitatori per essersi vilmente renduti, e il senato per gastigo ne fece spianare le mura (1). A que'tempi

politico è dunque questo: trovare tra gli ordini romani e quelli di Venezia il giusto mezzo che sia termine di perfezione.

(Trad.)

(i) "Per mala ventura i francesi non patteggiarono il persono degli abitanti, i quali colla loro sollevazione avesvano cagionata la resa della terra; onde i generali veneziani per gastigare quella infedeltà diedero il sacco a "Treviglio."

Che poi il scuato facesse spianare Treviglio siccome attesta il Darn, sulla fede di Pictro Giustiniani, non par

n L'Alviano ancorché non sapesse che i francesi avevano passata l'Adda, s'accorgeva della necessità di condurre ni suoi sulle rive del fiume, e non potendo in altro mondo svellergii dal saccheggio, fece appiecare il fuoco a Treriglio per isacciarnelli. (Sissosan, Storia nelle repubbliche Italiane, tom. 13, pag. 396-397.)

era un privilegio essere in salvo dalle scorrerie delle persone di guerra.

VIII. (14 maggio 1500) Luigi passava senza opposizione l'Adda a Cassano, gran fallo senza dubbio del veneto generale tutto inteso a non fasciarsi sopraprendere da un'azione terminativa (1). I francesi gli presentarono la battaglia per quattro giorni, senza che mai egli si movesse. Assalirono un piccol sito in vista del suo campo, senza poterlo scavar fuori. Stanchi di quella immobilità corsero su Pandino per riciderlo da Crema e Cremona. Dall'una parte Pitigliano non voleva che il nemico si afforzasse tra esso e le piazze donde traeva i foderi; dall'altra l'impazientoso Alviano sclamava e gridava battaglia. Questo generale che dagli infimi gradi della milizia era col suo coraggio sorto ai primi onori, s'inebriava anche ad un' altra gloria diversa da quella delle armi, ed in mezzo al fragore delle battaglie coltivava le lettere e onorava gli uomini che in quelle primeggiavano. La città di Pordenone conquistata

verosimile. Treviglio fu ripreso li 8 di maggio, e li 14 dello stesso mese accadde la battaglia di Gera adda, e Treviglio ritorno in potesta de francesi. Mocenigo dice che lo spianarono i soldati nel saccheggio. (Trad.

<sup>(1)</sup> Secondo Luigi da Posto (lettera 8) se il Ptitigliano avesse pottot per alcuni giorni tirare in lungo la battaglia, i francesi averbbero dovuto ripassar l'Adda con non poco loro pregiudizio: anche Guicciardini dice « che il ur ce rea angustiato nell'animo non poco del modo con cle se procedevano gl'inimieri, il consiglio dei quali tanto più alandava, quanto più gli dippiaceva». Per il che non sarà mai biasimate abbastanza il senato che ha voluto accope piare a dispetto due generali tra di loro così discordi. Ciacun dei due lasciato solo avrebbe fatto bene, ma uniti insieme fector malissimo. (Trad.)

da lui e datagli dalla repubblica, era diventata l'asilo degli studi; vi fondò un'accademia che poi fu celebre, e in questa guerra facevano corona a lui tre uomini i più riputati di quell'età, Andrea Navagiero, Giovanni Cotta, e Gerolamo Fracastoro: ma gli dolci intrattenimenti con essi non scemavano il bellicoso suo fuoco.

L'esercito de' Marcheschi si mosse per alla volta di Pandino, dove intendeva arrivare prima dei nemici che teneva da costo, separati da un padule e col quale bersagliavasi cammin facendo colle artiglierie. Il generale veneto ponendo in non cale que cannoneggiamenti avacciava il passo per giugnere il primo, ed avevagli già sopravvanzati di tauto che il retroguardo comandato dall'Alviano stava a paro coll'antiguardo francese.

Veggendo i francesi che il nemico sguizzava, fecero dimostrazione di soperchiare il padule ed assalirlo: Alviano disponevasi a far testa e avvisavane il Pitigliano, dal quale n'ebbe per risposta, non istesse a badaluccare coi francesi ma affrettasse per toccare al posto che l'esercito doveva prendere per essere al sicuro. Ma o che il messo fosse stato in ritardo, o che Alviano non potesse frenarsi dal mescolare le mani, ci prese battaglia. Da prima i veneziani sbarattarono quanti loro vennero innanzi per passare, il grosso dell'esercito dovette dare indietro per soccorrere all'Alviano (1).

<sup>(1)</sup> Alcuni istorici veneziani pretendono che il retroguardo del Pitigliano solo attendesse al combattimento; ma è un' officiosa inesattezza, per lusingare un poco l'orgoglio nazionale.

<sup>-</sup> Quest' officiosa inesattezza è non pure in alcuni sto-

L'atione diventò generale. Gli svizzeri e gli nomini d'arme che volevano sormontar l'argine furono molto lacerati dalle artiglierie veneziane. I guasconi che ricominciarono la presa non andavano con quel calore che nasce dalla fiducia e promette la vittoria: ma Luigi XII accorse presenzialmente, e il Tremoglia gridò ai guasconi: figliuoli, vi vode il re: l'argine fu preso, il passo sgombero alla

rici veneziani, ma in tutti i più istrutti che hanno di questo avvenimento discorso. È in Guicciannini, l'autorità del quale vale essa sola contro tutte le cronache informi dei francesi di que' tempi, piene di adulazioni, scritte da soldati ignoranti e che il Sismonoi crede neppur degne di essere consultate. Quest'officiosa inesattezza è ammessa dallo stesso Sismonni, la troviamo certificata nelle lettere di Luigi da Porto, ed è persino nella Storia della lega di Cambrai dell'abate Dusos, quantunque poco favorevole ai veneziani. Quanto alle conseguenze di questa battaglia, quando non se ne voglia imputare una parte all'avversa fortuna dei veneziani, null'altro provano tranne la soverchia timidità del conte di Pitigliano e il cattivo sistema militare adottato dai veneziani e in generale da tutta l'Italia, tanto giustamente esecrato dal Machiavello, Infine il solo retroguardo aveva combattuto, erano restati sul campo poco più di sei mila uomini, per il che al Pitigliano ne rimanevano ancora circa trentamila, cioè un esercito tuttavia uguale a quello del re di Francia, e che poteva ingrossarsi colle cerne e coi presidii. Un generale riputato e di mente fervida, guidatore di un esercito nazionale e non di vili mercenari, avrebbe potuto pochi giorni dopo assaltare l'esercito regio, stanco e scemato per le guerni-

gioni, e far toccare ai francesi una scossa pregiore di quella sentia dall'escretio veneziano. Fu una disgrazia che l'Alviano sia restato prigione, e il Pitigliano restato colfesercito. Se succedeva il contrario, escendo l'Alviano uomo di smiserato coraggio, pronto nelle risoluzioni estreme e caro ai soldati, e probabile che avrebbe fatto quache mal giuoco al re Luigi, o che per lo meno non sarebbe seguita quella tanta ruina; ma appran udita la rotta eavalleria francese (1). Quella de' veneziani fe' debole resistenza, l'esercito fu ributtato e l'itigliano ebbe il rammaricchio di non poter rimediare ad un sinistro da lui saviamente preveduto. Con molta difficoltà potè egli recimolare gli scapoli sotto la protezione del suo antiguardo fatto corpo di riserva. Venti pezzi di artiglierie, "tutte le bagaglie e sei mila cadaveri, altri dicono otto mila, restarono sul campo. Si gran perdita d'nomini par quasi inverosimile in una battaglia durata circa tre ore. Alviano ferito in volto venne in po-

capitano generale, si sbandarono, e quelli che rimasero imitavano il codardo esempio a misura che toccavano i denari con che i provveditori veneziani cereavano di allettarli. Luigi da Porto poche settimane dopo la battaglia faceva queste medesime riflessioni: a lo non posso, scri-» veva (lettera 12), che biasimare tanti timori, ed un animo si smarrito per una sola percossa, nella quale non hanno più che d'intorno seimila fanti perduti, e cinque o seiseento uomini d'arme morti o presi. Potrebbero facilmente prifare l'esercito, e se non tentare la seconda fortuna, » che sarebbe stata cosa troppo pericolosa, almeno col fa-» vore d'alcuna loro forte città non così tosto porsi a fugs gire, sostenendo la guerra in Lombardia, ed aspettando " qualche nuova rivoluzione della sorte; chè quantunque » essi abbiano contra tanti potentati quanti nella lega sono. non perciò veggiamo che altri contra loro, fuorche Fran-» cia si muova, ed il papa. L'imperatore, che per lungo spazio con esso loro confina, in niuna parte non fa che le forze sue sieno sentite; e che dico le forze? ma » pur una minima adunanza delle sue genti.

(i) Da questo parrebbe che le parole vi vede il re abbiano produto l'effetto di un miracolo: na qui v' e un po' di jattanza francese, e se crediamo al Guecaanum che loda mollo: il coraggio del re, la battagia durbo ancora noulto, ed acerbamente finche i veneziani aperdute prima » le forze, che il valore senza mostrare le spalle a gl'inimici » immasero quasi tutti morti in quel luogo ».

(Lib. 8, cap. 2.) (Trad.)

testà del vincitore, che fece costruire una cappella a Nostra Signora della Vittoria, in quello stesso sito in cui due secoli dopo il duca di Vandono ruppe l'esercito dell'imperatore.

Questa battaglia fu data il 14 maggio 1500 presso al villaggio di Agnadello, d'onde e' prese il nome. Gl'italiani la chiamano la battaglia di Vailà o di Ghiaradadda.

IX. Questo fatto era terminativo. Pitigliano con un'esercito incomposto e assottigliato ogni di dalla diserzione si ritirò prima a Caravaggio, poi a Brescia, indi a Peschiera, sempre incalzato dal nemico. Caravaggio diedesi la domane, Bergamo la dopo domane della vittoria: i cittadini di Brescia occuparono le porte della città per darla ai francesi (1). Pizzighettone, Cremona, si diedero a patti, Andrea da Riva che comandava la cittadella di Peschiera fu il solo che si ricordasse, i doveri di un comandante di piazza essere tanto più sacri, quanto più infortunosa è la patria. Ma fu inutile la sua resistenza: la terra fu espugnata di assalto, e Luigi XII per un atto di vile barbarie fece massacrare il presidio ed impiccare quel valoroso con suo figlio ai merli della

(1) È più esatto il Sismondi : "il conte Giovan France-

<sup>»</sup> sco Gambara, capo della fazione ghibellina, il quale appena giuntagli l'avviso della sconfitta di Vailate si cra co' suoi partigiani impadronito delle porte, ricusò di aprirla alle truppe vencte e il ventiquattro di maggio le diede ai francesi m. (Stor. delle repubb. It. t. 13, p. 403. Invece i cittadini bresciani averano fin dal principio della guerra offerto alla repubblica sci mila fanti a loro spece, e un solo cittadino, busigi Avogadro, no effiri sciento stiv pendiati da lui per quattro mesi. (Bamso lib. 7, p. pag. 69). (Trad)

fortezza (1). Tanto era diffamata la crudeltà dei francesi, che le città ansie dell'arrendersi ricusavano di ricevere il mal arrivato Pitigliano. Verona gli chiuse le porte in viso, e pochi giorni dopo la battaglia di Vailà l'esercito della repubblica accampava a Mestre in riva alle lagune.

Quanto non dovrebbono umiliare i sommi politici la caducità delle loro opere! Uno stato, cioè una congiunzione d'interessi tra più milioni di uomini ruina e dissolvesi talvolta in pochi di. Che ne addivenne de'comuni interessi, dell'affetto e dei vincoli che gli univa, del patriotismo o in sua difalta dell'amor proprio? Questo spirito di

n.º 107 della collezione di Dupur. 1

(Storia delle repubbliche It. t. 13, p 403.) (Trad)

<sup>(1) «</sup> Fatto questo, il prigioni furono menati dinanzi dal rec, il quali presentarono pel riscatto cinquanta mila » buoni ducati; ma il re giurò, mi porti lo versiere se io » bero nè mangio prima che ei siano appesí e strozzati. « Nè per nessuna pregliera che facesse monsignore il gran » maestro di Ciamonte ed altri, non seppero trovare tem» peramento perchè il re non gli facesse impendere in quel punto unedesimo », (Storia delle cose memorabili del regno di Luigi XII e di Prancesco I, di Roberto de la Macca marestallo di Francia MS. della Bibliot. del re

<sup>«</sup> Pochi scamparono che prigioni furono presi, fra i quali vra un provvisionatore della signoria, e suo figliuolo che » vollero pagare buono e grosso riscatto; ma e' non valse, » perocche ad un albero furono amindue impiccati, il che » mi parte crudelissima immanità ».

<sup>(</sup>Storia del cavaliere Bajardo, cap. 30.)

— Parlando di questi atti barbari comandati da Luigi XII, il Sissomo osserva « che gli uomini fiacchi e viù
sono quasi sempre crudelti; e i re che tengono dictro
nagli cercitii senza casere generali, sono più che gli altri
niclinati a crudeltà, percite risguardano ogni resisteno
u alla loro volontà, come un'offesa loro fatta, che gli
nassolve dal rispetto delle leggi della guerra ».

civiltà che ogni cosa ci fa sacrificare per conservare i beni e la quiete personale, in così spinose circostanze ci mette al dissotto dell'uomo selvaggio che almeno sa difendere il suolo natio e mostra un insuperabile orrore pel giogo forestiero. È forse anche fallo de'governi che al tutto occupati ad ampliare la loro potestà e dentro e fuori, non si curano gran fatto d'immedesimare i loro interessi con quelli dei popoli. Niuno può già pretendere dagli uomini quella virtù che loro fu tolta. In questo il veneto governo era al paro di ogni altro meritevole di riprensione. Amministrava sì con saviezza e dolcezza; ma la fortuna di essere suddito ad alcuni gentiluomini di Venezia non importava di metterci la posta dei suoi beni e della ena vita (1).

Quanto grande era la indifferenza e la viltà del provincie, tanto maggiore a Venezia lo sbigottimento, quando confidenziosi che l'esercito fosse a campo in luogo imprendibile si udirono a fila e la battaglia di Vaila, e i suoi effetti, e la diserzione generale, e il Friuli assaltato da Cosare e il commovimento di tutti i regoli vicini che alla preda loro saltavano.

<sup>(1)</sup> Queste riflessioni dell'autore sono più speciose este solide. E un paradosso il dire che lo spirito di civiltà induca l'indifferenza del giogo straniero; non è lo spirito di civiltà, ma l'ozio, i vizzi, la mollezza, le male istituzioni, la tirannia de'cattivi governi. Si può rimproverare x Venezia, che alla pace e sicurezza interna non abbia saputo combinare anche quella che proviene dal di fuori, col tenere agguerriti i suoi popoli, e nelle sue imprese servirsi di loro invece di stipendiare i petti venali dei mercenari; ma tale era il percettio costume di tutta l'Italia,

X. Massima fu la confusione nella capitale: un ire e un ridire sulle piazze, un pressusarsi nelle

né forse in molta parte era migliore quello seguito dai fortrestieri; se non che le monarchie oltramontante trenevano nella loro dipendenza una nobilità feudale, di cui unico studio ed escercizio erano le armi, e che avea per obbligo di seguitare il principe nelle sue guerre. Questa milizia nativa era senza dubbio suprirore a gran pezza alle condotte dei mercenari italiani; ma il restante con che que monarchi ingrossavano gli eserciti, tranne la stupida barbarie e l'amorre del succheggio, non erano più interessati nelle guerre a cui erano menati, di quello il fossero i mercenari. Carlo VIII aveva persino empiute le sue file con gran numero di forzati, che cavò dagli ergastoli, e che per segno d'infamia avevano le orcechie mozze.

Ma in Italia lo spirito mercantile comune anche ai nobili, e la gelosia consucta nelle repubbliche avevano dato origine alle armi mercenarie, I governi liberi, massime se sono deboli, sanno bene che gli escreiti non sono fomite di libertà, e che tosto o tardi un audace generale finisce col diventar principe, quindi credono che la lor libertà sia tutelata meglio se invece di armi proprie in caso di bisogno usano le mercenarie. Se dunque Venezia in cui erano lo stesso spirito, le stesse gelosie, gli stessi costumi e pregiudizi degli altri italiani, lasciò annighittire i suoi popoli in un ozio pacifico e felice, non si può dire che gli avesse avviliti snudandoli della propria virtù, essendoche tali siano gl'inseparabili inconvenienti di una troppo lunga pace, e di una soverchia prosperità e quiete. Avviliscono i governi tirannici, non uno che lo stesso Dano chiama savio e dolce.

E neppur vero che la repubblica veneta non avesse anuto immedesimare l'interesse de' suoi sudditi con quelli del governo. Per ottenere questo acopo non è necessario che il popolo abbia voto ed ingerenza nell'amministrazione dello stato; ma che sia persuaso che chi lo governa non ha altra intesa che la sua prosperità ei lavo ben essere. È vero che utti i governi ei dienon gran coes sulla sviscerata loro sollecitudine e che niente fanno se non è per bene del pubblico; ma non basta che lo dieano essi; conviene eziandio che altri il sappia e l'affermi. Ma parlando dei sudditi di Venezia bisogna distinguere quelli della terra ferma ditti di Venezia bisogna distinguere quelli della terra ferma

chiese, un domandarsi perpetuo, un rovescio, poi subito un altro rovescio, ogni non udita parola

d'Italia, quelli dell'Istria e Dalmazia, e quelli delle colouie del Levante: questi ultimi erano per così dire gl'Iloti di san Marco: abitatori di un paese ricco, ma vessati dal monopolio commerciale dei loro padroni, e dalla rapacità degli ufficiali mandati a governarli, conducevano una vita stentata e misera, ne io saprei come scusare la negligenza, l'oppressione e dirò anche il disprezzo con che Venezia governava questi ubertosi paesi. Meno dura era la condizione degli Istriani e Dalmatini, ma tenuti in troppa soggezione, massime rispetto al commercio di mare: i popoli della terra ferma d'Italia, oltre all'essere protetti e favoriti in tutti i loro rami d'industria, godevano di molte prerogative e privilegi municipali, ciaseuna città aveva conservato i suoi statuti e le sue usanze; chi se ne doleva erano i nobili e i capi di fazione, le prepotenze dei quali erano attentamente represse dal governo. Quauto al popolo della capitale e del dogado, quantunque non avesse parte al governo si eredeva neppur compreso nella qualità di suddito, ed erano tanti i benefizi di cui godeva, che nella presente guerra essendo stato bisogno di mettere insoliti aggravi per fare raccolta di peeunia , il senato statui che dei nobili chi prontamente non pagasse fosse escluso dal maggior consiglio, e i popolani fossero privi dei doni e comodità che loro accordava il pubblico (Bembo, lib. 7, pag. 76). Ciò vuol dire che questi doni e comodità fossero di qualche momento, se la privazione era un gastigo. Infatti non che le province si mostrassero indifferenti e

vili, fin dall'incominciamento della guerra avevano offerto la spontanca loro assistenza alla repubblica: di Brescia ho detto nella nota antecedente, Verona ne imitò l'esempio e mandì a Venezia bella somma di danaro; lo stesso fecero i cittadini di Padova appena udita l'infausta giornata della Geradadda; il popolo di Treviso si rivolto contro i nobili; che volevano dare la etità agli funstriaci, e mandò a Venezia dicendo lui voler seguir la repubblica nella eattiva come l'aveva seguitata nella buona fortuna; il popolo Vicentino si faceva massacrare piuttosto che rinnegare san Marco, e il Machiavello, poco amico a Venezia ce ne ha lasciato un testimonio luminoso, clie sarà riferito nel libro seguenti di queste istorie, L'affezione dei popoli di terra ferma verso di queste istorie, L'affezione dei popoli di terra ferma verso

annunziava un ancor non udito danno. Gli ecclesiastici preso Ravenna, il marchese di Mantova pre-

la repubblica si mostrò efficacemente in queste dolorose circostanze. Una donniciuola di Padova, quando quella città era tenuta dagli imperiali, appena vide un patrizio veneto quantunque travestito, non potè reprimere la sua gioja e non gridare Viva san Marco; e quella città istessa fu poco appresso per opera dei popolani restituita a Venezia, e difesa pertinacemente contro gli assalti dell'imperatore Massimiliano: Vicenza caduta tre volte in potere dei nemici, il popolo mosti ò sempre la più feroce resistenza fino a farsi sterminare cul ferro e col fuoco; anche Verona diede segno di volersi più volte rivoltare contro i nuovi padroni, se i Veneziani avessero potuto ajutarli a levarsi dal collo quel giogo, » I gentiluomini degli stati venezianl " di terra ferma, dice il Sismonni, si erano quasi tutti aoo costati al partito imperiale, e speravano col di lui soc-» stegno di stabilire il sistema feudale nelle belle pianure » della Lombardia, e di ricacciare i cittadini e il popolo " di contado in quello stato di abbietta sommessione in » cui i gentiluomini dell'Austria e dell'Ungheria tenevano " i loro servi e vassalli; ma quanto grande era la divo-" zione de' nobili verso l'Austria, tanto maggiore era l'as-» segnamento che poteva fare la repubblica nell'affetto » dei populari e dei contadini ».

(Storia delle repubbliche italiane. Tom. 14, pag. 12. e Storia de'Francesi. Tom. 15, pag. 514.)

Finalmente l'arzigogolo che la foriuna di essere suddio da datuni genitiomniu veneziani; non importava la posta de suoi beni e della sua vita, vale quanto quest'altro che la fortuna di ubbidire ad un re di Francia non meritava l'incomodo di farsi ammazzare per lui, tanto più che a que'tempi il popolo francese a non che si governasse da se, n eè manco aveva il più piccolo conoscimento de' suoi affari, rera posto al di fuori di tutto, era dissilicanto da ogni ninteresse, era in si fatta guisa privo di vita, che facendo nla sua storia non ci è verso di poter parlare di lui: più nstoria provinciale non c'è, e fuori della corte o fuori de-verso di voter più nessuna esistenza non c'è ».

(Storia de'Francesi. Tom. 15. pag. 498).
Poste a conguaglio la condizione politica dei sudditi di
que'gentiluomini veneziani, coi sudditi di Luigi XII lascierò che altri decida dove si trovava il vantaggio. (Trad.) so Asola e Lonato, il duça di Ferrara il Polesine: Trieste in tumulto, i paesani ne cacciarono i veneziani, Soncino Benzone, patrizio, tradiva la patria, dava Crema commessa alla sun guardia, si conduceva colla Francia: ma preso poco poi sotto le insegne francesi l'infame, facevalo impiccare Andrea Gritti, provveditore (1).

Prorompevano i tedeschi per Trieste e Gorizia di cui impodestati si erano, per Cadore e per Trento. Sapevasi che da tutte le capitolazioni il re ne escludeva i patrizi che riteneva prigioni (3). Il generale scriveva che l'esercito si assottigliava per le diserzioni ogni di più, e che le città della repubblica non volevano nemmanco ricoverarlo. Intanto i francesi toccavano a Fusina donde il re potè vedere la capitale che faceva tremare, e dicono ancora (3) che facesse mettere una artiglieria di sei colubrine che tirarono contro Venezia; fatica indarno (4). Quanta non do-

(i) GUICCIARDINI, lib. 9. (Trad.)
(2) Bisognava anche aggiungnere come aggiungono gli

<sup>(2)</sup> Bissginsva and a sgriding the state of the storici tutti, per cavare grossa somma di denaro pel riscatto. E questo cavar denaro è la felicità perpetua che gli eserciti forestieri recano all'Italia. (Trad.) (3) Brantome, Elogio di Luigi XII.

<sup>(3)</sup> a É falso ciò che hanno detto alcuni storici francesi (5) a É falso ciò che hanno detto alcuni storici francesi no (ciò Brantomo e Mezcrai), che Luigi XII s'inoltrasse no sino sulle sponde delle lagune e che facesse sparare alneune cannonate contro la città di Venezia (Dusos, Storia della Luga di Cambrai, lib. 1 pag. 90.)

Infatti il re non passò più innanzi di Peschiera, nemmeno volle andare a Verona, di cui una deputazione era venuta a offrirgli le chiavi della città, perche non avendo omai più denari per continuare la guerra, per alleggerirsi

vea essere la costernazione! Chiuse le botteghe, i tribunali sospesi, il senato vedeva dalla sala dove e'teneva le sue consulte guernita la piazza di una moltitudine esagitata, che forse poteva riprendere delle sue disavventure i suoi signori, i turbamenti al di dentro non erano meno a temersi delle disgrazie esterne, e fu forse per frenare il popolo della capitale che fecesi venire a campo in riva alle lagune le reliquie dell'esercito.

Se vogliamo credere agli storici veneziani, il governo in quel gran frangente si mantenne in tútta la sua gravità, in tutta prudenza, e in tutta autorità: nell'universale scompiglio diliberava senza sbigottimento, e senza divagamento di testa (1). Convien certo sospettare un po' di adulazione di scrittori o stipendiati o timidi: perocchè possiamo bene giudicare que' patrizi non altrimenti che uomini, ed è già non picciola gloria se furono vigili, e se conservarono quella fortezza di spirito che quasi sempre svanisce nella piena di gravi pericoli.

Paolo Barbo, procuratore, vecchio acciaccoso, che da tempo non assisteva più nei consigli, fecesi portare nel senato (2), e parve si rianimasse

" stanti a consigliar questo fatto ".

dalla spesa desiderava di dissolvere l'esercito e ritornarsene in Francia. (Vedi Guicciandini, lib. 8, cap. 3, pag. 355, Sismondi,

Storia delle repubb. ital., tom. 13, pag. 413.) (1) Nicolò Dogliosi è più sincero, perocche dice: (lib.11) " onde crano i senatori piuttosto confusi e turbati che ba-

<sup>-</sup> Queste sono eziandio le precise parole di Andrea Mocenico: degli altri scrittori veneziani da me consultati, nissuno ne trovai che non pingesse più o meno vivacemente il terrore e l'abbattimento concetto per quel non aspettato (Trad.) disastro. (2) FEMBO, Storia Veneziana, lib. 8.

VERDIZZOTTI, Fatti Veneti tom. 2, lib. 2.

lendo rianimare gli altri. Si mandarono patrizi racimolare le truppe, a far accolta di nuove, armarono cinquanta galere, il pubblico tesoro sovvenuto di quanto i privati potevano disrre, e ridotto omai alla difesa della sola Vezia il senato si cautelò di tutto che poteva es-· utile in quel momento. Si mandarono fuori i estieri oziosi (1); quelli che onestamente colpera loro vivevano, ritenne; fece costruir moi. scavar pozzi, ammassar grani, esaminare lo to de'canali, fece levare le rase, armare i citlini, rivocare la legge che vietava a forestiere vi cariche di grani di approdare a Venezia: diepremi agli utficiali che avevano adoperato bene. Deputò ancora persone al conte di Pitigliano - lodarne la costanza in così grande infortuimitando i Romani che dopo la rotta di nne si felicitarono con Varrone che della reblica disperato non avesse. Nondimeno perla condotta di lui non era generalmente apvata, e lo riprendevano che non avesse per timento, credesi, di gelosia, soccorso abbastanza Alviano, e perche anche i governi non si de-Oslinare a mantenere in carica i generali poca fortena, si cercò di surrogargli un sucore (2).

llora fu dato quel famoso decreto, che progliendo i sudditi della repubblica che difenpop poteva, dal giuramento, lasciava alle.

SANDI, lib. 9, cap. 10, art. 1.

VERDIZZOTTI, tom. 2, lib. 2, narra che fu mandato porre il comando a Prospero Colonna.

provincie di terra ferma la libertà di venire col nemico a patti a norma de'suoi interessi, e mandarono ai governatori di lasciare le terre commesse alla loro guardia. Guicciardini dice che fu presa con disperazione forse troppo presta (1), Altri (2) notarono che il governo vi era guidato da molti pensieri: il primo, di non sparpagliare le poche sue forze, poi di mantenersi l'affetto di que' populi non volendo si sacrificassero per la repubblica, e togliendoli da ogni sospetto di volerne gastigare le infedeltà (3). Quelle provincie furono eziandio esonerate da tutte le gravezze arretrate. Finalmente, ed è dove puntano più gli ammiratori della veneziana prudenza, era la speranza che presto nascerebbono divisioni tra il re di Francia e l'imperatore per quelle conquiste fatte a loro sì facili (4).

(1) GUICCLIRDINI, lib. 8, cap. 2.
(2) Massime l'abate Dusos, Storia della Lega di Cambrar, lib. 1.

<sup>(3)</sup> A questo proposito nota il Bembo, lib. 9, pag. 1997, che il supplizio preso a Venezia, di alcuni gentiluomini di Padova che avevano favoreggiata la parte imperiale, fu egione che mon si riconquistassero Verona e le altre città di Lombardia, come si crano col favore del popolo riconquistate Vicenza e Padova; perchè i nobili non avendo fede melle perdonanze, che in Venezia non erano forse più sincere che altrove, stavano vigili per non lasciarsi sopremedere. Contuttociò il sensoto, tranue con questi quattro Padovani, mantenne con tutti la sua parola. (Trad.)
(Δ) α Ε forza contuttociò riconoscere che tutte le cir-

<sup>(4)</sup> a E 1072 contuttoto riconoscere che tutte le cirrocatanze da cui fu accompagnato quell'avvenimento,
nindicano ch'esso fu opera di un grandissimo terrore.
n' Tutti i mezzi erano in un medesimo istante venuti meno: l'esercito trovavasi affatto disordinato; e le poche
reclute che assoldavansi con inauditi sforzi, non compensavano le colidiano perdite causate dalla diserzione.

Non pertanto usava il re col suo alleato, quantunque non avesse ancor preso parte alla guerra, con tanta sincerità che distoglieva dal credere a prossime scissure. Ricusò di ricevere le chiavi di Verona, di Vicenza e di Padova, e ordinò ai deputati di quelle città che andassero al legato cesareo, che a nome del suo signore ne pigliò possesso, non avendo ancora gente per farle presidiare. I cinque porti del reame di Napoli furono con-

" Il generale dell'esercito veneziano, ch' era il conte di " Pitigliano, non meno che l'altro suo collega Bartolom-" meo d'Alviano, allora prigioniere, erano ambidue vassalli » di Ferdinando il cattolico, re di Napoli. Vero e che prima " della battaglia essi avevano ricusato di ubbidire all'ordine » di abbandonare le bandiere de nemici del loro re, ma » poteva temersi che non si lasciassero sottrarre da novelle » profferte quando fosse loro tolta ogni ragionevole speranza n di felice esito nella ulteriore resistenza. Le città, spaventate » dalla minaccia del sacco e dalla ferocia degli oltremontani, » non si mostravano altrimenti disposte a sostenere un assedio » per conservarsi fedeli alla repubblica. All'appressarsi di n una rivoluzione si ridestavano le loro antiche fazioni . » ed i gnelfi e i ghibellini erano a vicenda allettati dalla » speranza di essere protetti dal vinoitore. I gentiluomini » veneziani, incaricati del comando delle città, vedevansi » avanti gli occhi una inevitabile prigionia, e quindi la » rovina delle loro famiglie a cagione delle esorbitanti tao glie che il re di Francia esigeva per il siscatto. Tutto » pareva perduto; ogni resistenza sembrava disperata; ed » è perciò probabile che la maggior parte de'senatori, ca-» duti d'animo per tante sciagure, cedessero alla temposta » cui disperavano di poter resistere ». . . . . 1272.

(Sussons), Storia delle repubbliches Italianes, tom 14, pag. 61 Queste rasignio sono a dire il vero sodissime, e le altre che lo stesso autore aggiunge di seguito; giustificano abbastanza i encesiani di questa determinazione singulare: con-tuttociò io propendo con Macsuavello e Gueclarons, che il senato siasi lasciato soprafere da un soverchio timore. n'L'uno dei provveditori, dice Macmavello, arrivò a Versona con qui di venticinage mila soddati, tra pie' e sa- rona con può di venticinage mila soddati, tra pie' e sa-

segnati senza opposizione a quei di Ferdinando: tutto il Friuli si sottomesse all'imperatore tranne le fortezze di Marano, di Osopo e di Gradisca, la quale ultima cedette subito dopo.

Anche Treviso pareva non meno rassegnata a correre la comune sorte: i doviniosi che sono sempre i più pronti ad accontarsi col vincitore, avevano spedito deputati con parole di sommessione; ma a pigliarue possesso iera comparso un

nvallo, talmente che se a Vinegia e negli ordini loro fusorinstata alcuna qualità di virtu, facilmente si potevano rinfare e rimostrare di nuovo il viso alla fortuna e de senere a tempo o a vinecre o a pendere più gloriosamente, o ad avere accordo più onorevole. Ma la vilità deln'animo loro, causata dalla qualità de l'oro ordini non buoni nelle cose della guerra, li fece ad un tratto perdere lo stato e l'animo.

(Discorsi su Tito Livio, lib. 3, cap. 31.)

A questi ragionamenti del segretario fiorentino il Panuta
(lib. 2, disc. 3) ne oppone altri, che sono ingegnosissimi,

ma non in tutto mi appagano.

Si domandera, come è che un governo il quale tutto vedeva e prevedeva, si sia lasciato sorprendere da un così funesto prestigio di spavento, e alla pusillanimità del suo generale congiungendo la propria abbia cospirato da se stesso alla propria ruina? Nelle cose umane nascono talvolta accidenti che sono al tutto fuori della prudenza dei saggi, ed abbiamo veduto più volte il caso o un impulso della cieca fortuna essere stato cagione di grandi avvenimenti e decidere la sorte degl'imperi. Una battaglia perduta non è una cosa straordinaria ne difficile a prevedersi, e certo il senato l'aveva preveduta poiche aveva anche provveduto al caso : ma l'Alviano scrivendo ai senatori gli aveva talmente infatuati di vittoria certissima, che non che una rotta si aspettava da un momento all' altro di udire che il re aveva rivarcato l' Adda, che il suo esercito era in iscompiglio, e che a Milano sventolava il vessillo di San Marco; oltre alle assicurazioni dell'Alviano, si fondavano nella loro credenza per la difficoltà in cui era l'esercito del re dopo passata l'Adda, e l' urgente bisogno di venire

Leonardo Trissino di Vicenza che aveva tradito sè alla parte di Cesare. Gli austriaci non potea no scegliere più disaccomodata persona; ma lo avevano mandato credendo che avesse molta dependenza. Veniva senza soldati, e l'entralura di cui si vantava falli contro al patriotismo di un calzolajo detto Marco (1), che datosi a correre per le contrade gridava: Viva San Marco. Il popolo si sollevò, mandò a fuoco le case di quelli

a giornata per non essere assaltato dalla fame. Scrive il Guicciardini che poiche il re ebbe passato quel fiume il Triulzio esclamò: Oggi, o re, abbbiamo guadagnato la vittoria, Ma Luigi da Porto che scriveva in quei giorni medesimi e vicino al campo, gli fa dire tutto il contrario, cioè: Vedo già che abbiano fatto i veneziani signori d'Italia. L'esercito veneziano aveva gli alloggiamenti in luogo forte, era provveduto d'ogni cosa, mentre i regii crano in angustia di tutto. Se il disegno dell'Alviano di prendere nel cominciamento della guerra l'offensiva era buono, non era meno utile al presente l'altro di soprastare e di tirare in tempo; infatti se la discordia de' generali e la mala fortuna avessero acconsentito ancora pochi giorni d'indugio, par quasi certo che la vittoria sarebbe stata tutta dei Marcheschi, Guicciannini dice ancora che « fu al-» lora opinione costante di molti, che se tutto l'esercito n dei veneziani entrava nella battaglia, avrebbe ottenuta n la vittoria n. Con queste idee e speranze tanto ben fondate si viveva adunque in Venezia; cosiche la rotta di Geradadda fu una sorpresa inaspettata, un caso nuovo, inconcepibile. L'accidente allora occorso ai veneziani, si è rinovato a di nostri più d'una volta, e più d'una volta abbiamo veduto principi bellicosissimi e di vasto dominio, sconfortati dall'esito di una battaglia, abbandonare quando ancora rimanevano grossi gli eserciti, la capitale, fuggire dallo stato e calare col vincitore ad accordi non sempre dignitosi.

(1) L'autore lo chiama Caligaro, ma questo èra il sopranome, che in dialetto veneziano vuol dire calzolajo. Il fatto non è esposto colla maggiore esattezza. Leonardo Trissino o come altri lo chiama da Dressina, cra gentilche avevano chiamato il forestiero, cacciò quel commissario cesareo, e dichiarò voler stare ai fati della repubblica. Mandarono al Pitigliano perchè mettesse qualche guardia in Treviso, e vi spedì sei o settecento uomini, che quella cità aslvarono. Così la potestà veneziana in terra fer-

uomo, bandito dalla patria e ritiratosi in la Magna per un omicidio. Dopo la rotta di Geradadda essendo venuto a Trento e scotendo che lo stato dei veneziani era nel peggiore abbandono e non vi cra neppure chi occupasse le città, massime quelle che a Massimiliano dovevano scadere, essendo lui tuttora in Germania, si creò da se stesso commissario Cesarco, e con sei uomini a cavallo e una sessantina di fanti parti alla volta di Vicenza che tosto si arrese, poi con accompagnamento di gentiluomini vicentini della parte imperiale andò a Padova dove i nobili concorsero nel medesimo sentimento e gli diedero la città: senza preciso mandato, ma sempre a nome di Cesare distribuiva diplomi, fcudi, titoli, onori, e principalmente i beni de' patrizi veneziani. I nobili di Treviso erano per seguitare l'esempio dei padovani e vicentini, ma il popolo sollevato principalmente da Marco calzolajo si oppose, grido il nome di S. Marco, scacciò i partigiani degli austriaci, scacciò il Trissino e quelli che crano venuti con lui, e mando a Venezia a chieder soccorso. Del resto Leonardo Trissino, fatta considerazione ai tempi scarsi di virtù, fecondi di passioni facinorose, era un uomo non al tutto da disprezzarsi, e neppure da contarsi nello stuolo dei traditori. Giovane, valoroso, agile e gagliardo di corpo si sentiva insiammato dall' orgoglio patrizio ch'egli stimava offeso pel bando ricevuto: nondimeno avendo per qualche tempo amministrato le duc città di Vicenza e Padova e distribuiti agli amici e fautori suoi le case e i beni di considederevol valuta, lasciati colà dai gentiluomini veneziani, nulla prese per se, ed avendolo fatto tentare il senato che se gli restituiva l'adova avrebbe ascritto nel libro d'oro lui e i suoi eredi, datagli in feudo Cittadella, terra del Padovano, c condotta di 200 uomini d'arme, egli rifiutò la seducente proposta. Si vegga Luigi da Porto, lett. 14 e segg. (Trad.)

ma trovavasi impieciolita tutta in Treviso, Marano ed Osopo.

XI. Sin dal primo istante bene si avvidero essi del bisogno di entrare in qualche pratica, onde far impeto contro la piena di tante disgrazie. Due cardinali che allora stanziavano a Roma (1), ebero mandato di profferire al papa ogni sorta di sommessioni che potesse dalla repubblica volere. Dava la rocca di Ravenna, unico sito della Romagna che fosse in sue mani; supplicava la santità sua considerasse il pericolo che ne dovea nascere per l'Italia e per la stessa santa sedia per la vicinità di tanti eserciti forestieri e per la ruina della potestà veneziana, impetrava la intermissione del padre comune della cristianità.

Giugnea quel messo a Roma quando il papa non avera più cosa a chiedere dai veneziani. Perciò la risposta di Giulio fu in sulle prime acerba e anche disperatrice per un tutt'altro negoziatore che non fosse italiano, il ministro veneto ascoltava rimessamente i rimprocci del pontefice, le invettive, la inchiesta che si restituissero i frutti cavati dall'usurpazione dei dominii ecclesiastici (2); ma in vero mirava a sceverare quale fosse vera-

<sup>(1)</sup> BEMBO, Lib. S.

SANDI, lib. 9, cap. 10, art. 2.

<sup>(</sup>a) Veramente i veneziani non furono da prima tanto pazienti, perchie uditeis dal senato le immoderate domande del papa, non vi fu uomo ancorché grave che non isfoasse tutto il suo sáegno contro di quello. Poco appresso furono ripigliate le trattative, il papa ricevette le lettere del senato, permise agli ambasciatori che cutrassero purchè segretamente e di notte in Roma, che andassero a messa, finalmente levò l'interdetto e fece lega colla repubblica.

mente l'animo del pontefice rispetto ai suoi alleati, e parvegli discoprire che non sarebbe molto alieno dal metter sosta agli avanzamenti degli oltramontani. Della qual cosa appena se ne avvidero a Venezia, si addoppiarono le supplicazioni de le sommessioni. A papa Giulio scriveva il do ge (1) per impetrare il perdono alla repubblica, e perché fosse licenziato di mandare sei senatori a prosternarsi ai piedi di sua santità e a ricevere la assoluzione delle censure dai veneziani incorse.

Questa lettera porse occasione a Giulio di manicatarasi; convocò il concistoro, e si consigliò coi cardinali della risposta da farsi ai veneziani, lasciando travedere come già inclinasse a riconcigliarli colla chiesa. I cardinali lo confermarono nel suo pensamento, e malgrado gli sforzi degli ambasciatori di Francia e cesareo diede speranza che ammetterebbe i deputati a ricevere l'assoluzione della repubblica.

XII. In questo mezzo tempo Venezia mandava un' ambasciata a Massimiliano cesare. Le sommessioni col papa erano avute in conto di formalità inerenti alla potestà spirituale, e che la temporale non compromettevano, ma col capo dell'impero mutavano aspetto. Per il che avendo alcuni scrittori (2) conservata l' orazione che An-

<sup>(1)</sup> Non certo il doge il quale non aveva facoltà di scrivere a nissun principe, ma scriveva il collegio in nome del doge.

(Trad.)

(2) GUICCIARDINI, lib. 8.

Squittinio della libertà veneta, cap. 4. Jacopo Tretteno, nelle Politica imperialia, pag. 77. CONTEGUE, de finibus imperii, lib. 11, cap. 23. GOUDAST, Politica imperialia, tom. 1, part. 21. LYSIG, COder Italiae diplomaticus, tom. 2, sect. 6, art. 29.

tonio Giustiniani, ambasciatore, ebbe innanzi a Cesare, tutti gli storici veneziani si sono messi a prova di rifiutarla siccome supposta (1).

Molto fu disputato sull'autenticità di quel discorso (2); noi saremmo distratti troppo via se

(1) Pietro Giustiniani, lib. 11.

PARUTA, Discorsi politici, lib. 2, discors. 3.

Sansovino. Note all'epitome della Storia del Guicciardini. Lo Squittinio Squittiniato (di Rafaelle della Tonne.) Graswinnellius; De jure praesedent, inter rempublicam

venetam et D. Sabaudiae.

LEONI, Considerazioni sopra la storia del GUICCIARDINI.
(2) DAYLE, alla parola Guichardin, nota K.

Dubos, Storia della Lega di Cambray, lib. 1.

Sandt, lib. 9, cap. 10, art. 3.

TENTORI, nel suo Saggio sulla Storia civile, politica ed ecclesiastica di Venezia, tom. 2, diss. 15.

— «Avevano più volte i veneziani tentato di mandare deputati in Germania; ma il vescovo di Trento non aveva
n voluto permetter loro di entra nel suo pasee, perche
nerano scomunicati. Finalmente Antonio Giustiniani, eletto
nombasciatore a Massimiliano, potè giugnere alla corte
imperiale. Egli chiese mercè all'imperatore con tanta
umilità, con tanto arviilmento della repubblica, che
avrebbe dovuto ispirare piuttosto il disprezzo, che la compassione, se il pedantesco stile della sua aringa latina, che
nuttora si può leggere, non desse a conoscere che, secondo
il costume dei retori, il Giustiniani esgarava i sentimenti
n che era incaricato di manifestare, e non sapea serbare
in ciò modo aleuno n.

(Sissonon, Storia delle repub. Italiane, t. 13, p. 410). L'aringa del Guerrisan, che che si possa dire in contrario dagli scrittori veneti, è sicuramente autentica, il Guecanom non cra poi tanto infenso a' veneziani che volesse macchiare sè atesso con una impudente menzogna; anche il Macnavello, prima del Guecanome, avera critto, che i veneziani de dopo una mezza rotta a Vaila nintanto invilirono che mandarono ambasciatori all'imperatore a fassi tribulari, e scrissero lettere al papa

volessimo metterci all'esame di un tal punto di critica, senza che i lettori imparziali ne fossero satisfatti. Dovere dello storico non è di schiarate tutti fatti oscuri, ma di riportare quelli che sono dubbi dandoli per quel che sono, quando importano di non gli passare sotto silenzio.

Ecco l'aringa che il Guicciardini pone in boc-

ca all'ambasciatore:

«È manifesto e certo, che gli antichi filosofi e e gli uomini principali della gentilità non errarono no quando quella esser vera, salda, sempiterna ed mimortal gloria affermarono, la quale si acquista e dal vincere se medesimo: questa esaltarono sopra tutti i regni, trofei e trionfi. Di questo è na laudato Scipione maggiore chiaro per tante vit-

» piene di viltà e di sommissione per moverlo a compas-

» sione » ( Discorsi, lib. 3 cap. 31 ).

E Luigi Eliano orando contro i veneziani nella dieta dell'impero nel 1510 dicera « Questi malvagi comini, schiavi n delle loro passioni e delle loro cupidità dopo avere usata ogni sorte di crudeltà, vi parlano oggi dell'incozatanza della fortuna, delle vicissitudini del mondo, e vi citano gli esempi di Scipione e di Cesare con ragionamenti morali e cristani per persuadervi la moderazione, la clemenza, la misericordia. Vi fanno sommissioni eccessive, se saggiano persino di placare la vostra giusta collera con sofferta di denaro». Bisogna confessare che è questo ia compendio l'orazione di Antonio Giustiniani.

E forse anche vero che i veneziani offrisero di riconoscessi tributari dell'impero per il tenue dominio che loro sopravanzava in terraferma, perché sullo streso argomento tornarono, se crediamo al Bembo, (lib. 10, p. 233, ediz. Classici Ital.) l'anno appresso 1510, quando mandarono ambasciatori a Massimiliano Luigi Mocenigo e Giovanni Cornaro per trattare la pace, la quale nou si potè conchindere perché Cesare voleva avere tutte quelle cose che poco avranti erano state in sua balia come Padova, n torie, e più splendore gli dette, che l'Africa vinta e Cartagine domata. Non, partorì questa cosa medesima la immortalità a quel Macedone grande, quando Dario vinto, da lui in una battaglia grandissima, pregò gli Dei immortali che stabilissero il suo regno? ma se altrimenti avessero disposto, non chiese altro successore che questo tanto benigno inimico, tanto mansueto vincitore. Cesare dittatore, del quale tu hai il nome e la fortuna, del quale tu ritieni la liberalità, a ununificenza e le altre virtu, non meritò egli di essere descritto nel numero degli Dei per concedere, per rimettere, per perdonare? Il senato finalmente e di popolo romano, quel domatore del mondo, il cui imperio è in terra

Vicenza cc., e il senato che si cra riconciliato col ponteffice e che si vedeva sostenuto con generosa e disperata risoluzione da suoi popoli che d'ogni parte pigliavano le armi contro i nemici, nulla volera perdere di quanta vanti la guerra possiedeva. a Di darzie un fio al re (Ne romani) n per tutto il tempo si sarebbe egli obbligato, e anco gran n'emari per lo passato tempo pagato avrebbe, se negli n'altri capi della pase, che si proponevano, accordare n'i fisser pottui n'. E però vero che il Basso, abbenche veneziano e adulatore insigne de'veneziani, non è sempre esattamente informato di ciò che accadeva nei consigli della repubblica. a Per essere il Bembo uomo di chiesa, e però non partecipe del governo gli fu chiuso i altito ai puònblici archivi, onde penuriò di notizie e fu costretto cerra carle alla neggio da menorio private n.

(Foscansi, Letierat. venez., pag. 253.)

Comunque sia, non toglie che l'ambasciatore Giistinnain non siasi mostrato assai più vile che la repubblica non volevaçe quetos norca mi sembra dimostrato, se si compara allo sdegno senitio da tutti i senatori per le proposte di papa Giulio, le quali quantunque esorbitanti, cenno a gran pezza meno abiette di quelle che l'oratore faceva a Massimiliano.

n in te solo, e in te si rappresenta la sua ampli-» tudine e maesta, non sottopose egli più popoli n e provincie con la clemenza, con la equità e " mansuetudine, che con le armi o con la guerra? " Le quali cose poiche sono così, non sarà nu-" merato tra l'ultime laudi, se la maestà tua che » ha in mano la vittoria acquistata dei Veneziani, » ricordatasi della fragilità umana, saprà mode-" ratamente usarla, e se più inclinerà agli studi » della pace, che agli eventi dubbi della guerra. " Perchè quanta sia la incostanza delle cose uma-" ne, quanto incerti i casi, quanto dubbio, mu-" tabile, fallace e pericoloso lo stato dei mortali, non è necessario mostrare con esempi forestieri » o antichi. Assai e più che abbastanza lo insegna " la repubblica Veneziana, la quale poco innanzi " florida, risplendente, chiara e potente in modo, " che il nome e la fama sua celebrata non stesse n dentro ai confini dell'Europa, ma con pompa » cgregia corresse per l'Africa e per l'Asia, e ri-" suonando facesse festa negli ultimi termini del » mondo, questa per una sola battaglia avversa, » e ancora leggiere, privata della chiarezza delle " cose fatte, spogliata delle ricchezze, lacerata, " conculcata e rovinata, bisognosa di ogni cosa, " massimamente di consiglio, è in modo caduta, » che sia invecchiata la immagine di tutta l'antica " virtù, e raffreddato tutto il fervore della guerra. " Ma ingannansi senza dubbio, ingannansi i " Franzesi, se attribuiscono queste cose alla virtù » loro; conciosiachè per lo passato i Veneziani n travagliati da maggiore incomodità, percossi e » consumati da gravissimi danni e rovine, non

» rimessero mai l'animo, ed allora potissimamente, " quando con gran pericolo facevano guerra molti » anni col crudelissimo tiranno dei Turchi; anzi » sempre di vinti diventarono vincitori. Il medesi-» mo avrebbero sperato, che fosse stato al pre-" sente, se udito il nome terribile della maestà " tua, udita la vivace ed invitta virtù delle tue » genti, non fossero in modo caduti gli animi di " tutti, che non ci sia rimasto speranza alcuna, » non dico di vincere, ma nè di resistere: però » gittate in terra le armi, abbiamo riposta la spe-" ranza nella clemenza inenarrabile, o piuttosto " divina pietà della maestà tua, la quale non dif-» fidiamo dover trovare alle cose nostre perdute. » Adunque, supplicando in nome del principe, del » senato e del popolo veneziano con umile divo-» zione ti preghiamo, oriamo, scongiuriamo, de-" gnisi tua maestà riguardare con gli occhi della » misericordia le cose nostre afflitte, e medicarle » con salutifero rimedio. Abbracceremo tutte le " condizioni della pace, che tu ci darai; tutte » le giudicheremo giuste, oneste, conformi alla » equità e alla ragione: ma forse noi siamo degni, » che da noi medesimi ci tassiamo. Tornino con » nostro consenso a te vero e legittimo signore » tutte le cose che i nostri maggiori tolsero al sa-» cro imperio ed al ducato d'Austria : alle quali " cose , perchè vengano più convenientemente , » aggiugniamo tutto quello che possediamo in ter-" ra ferma, alle ragioni delle quali, in qualunque » modo siano acquistate, rinunziamo. Pagheremo, » oltre a questo, ogni anno alla maestà tua ed » ai successori legittimi dell'imperio in perpetuo

" ducati cinquantamila: ubbidiremo volentieri ai " tuoi comandamenti, decreti, leggi, precetti. Di-" fendici, ti prego, dalla insolenza di coloro, con " i quali poco fa accompagnammo le armi nostre, " i quali ora proviamo crudelissimi inimici, che non " appetiscono, non desiderano cosa alcuna tanto, " quanto la rovina del nome veneziano: dalla qua-» le clemenza conservati chiameremo te padre, « progenitore, e fondatore della nostra città; scri-» veremo negli annali, e continuamente ai figliuoli » nostri i tuoi meriti grandi racconteremo: nè sarà " piccola aggiunta alle tue laudi, che tu sia il pri-" mo, ai piedi del quale la repubblica veneta sup-» plichevole si prostra in terra, al quale abbassa " il collo, il quale onora, riverisce, osserva come " un Dio celeste.

" Se il sommo massimo Dio avesse dato in-" clinazione ai maggiori nostri, che non si fossero " ingegnati di maneggiare le cose di altri, già la " nostra repubblica piena di splendore avanzereb-" be di molto le altre città dell'Europa, la quale " ora marcida di squallore, di sordidezza, di cor-" ruzione, deforme d'ignominia e di vituperio, " piena di derisione e di contumelia, ha dissipato " in un momento l'onore di tutte le vittorie acqui-" state. Ma perchè il parlare ritorni finalmente " dove cominció, è in potestà tua, rimettendo e " perdonando ai tuoi veneziani, acquistare un no-" me cd un onore, del quale niuno vincendo in » qualunque tempo acquistò mai il maggiore e più " splendido. Questo niuna vetustà, niuna più lunga " antichità, niun corso di tempo cancellerà dalle " menti dei mortali; ma tutti i secoli ti chiamen ranno, predicheranno e confesseranno pio, clemente, principe più glorioso di tutti gli altri ; n noi tuoi veneziani attribuireno tutto alla tua n virtù, felicità e clemenza, che noi viviamo, che n usiamo l'aura celeste, che godiamo il commercio degli uomini n.

Gli storici veneziani, come ho detto, negano l'autenticità di questa orazione; ma il cardinal Bembo, uno tra i più gravi e non sospetto, dice precisamente queste parole: (1) "Diliberato fu che " M. Antonio Giustiniano, il quale eletto dal se-» nato provveditore a Cremona, in via era per " andarvi, dirittamente e ratto a Massimiliano se " ne gisse, e con lui, se fare il potes, pace con » quantunque dure condizioni conchiudesse: e di-» cessegli che e Trieste e Pordenone e le altre » terre che la repubblica l'anno innanzi della di-" zione di lui prese avea, presto era il senato a " ritornargliele. E pochi giorni appresso, avvisando » i padri che questo in così duro tempo poter " giovar dovesse, altre lettere a M. Antonio scrisse » il senato, che egli questo ancora alla prima pro-" posta aggiugnesse: che tutte quelle terre alla " dizione dello impero, che nel Frigoli e in Lom-» bardia e in quella regione che Vinegia è detta, " la repubblica possedeva, ella da lui aver rice-" vuto estimerebbe, e in tutto tempo a lui stipen-» diarie le farebbe. Perciocchè se dall'uno o dal-" l'altro di costor due alcun rimedio o sovveni-" mento non venisse, all'ardire e alla perfidia dei

Lib. 8. Sono l'aringa in sostanza. Daru, T. V.

n francesi nullo indugio potersi dare i padri giu-

Quanto diverso questo linguaggio della repubblica con quello usato altre volte nella prosperità! Per quanto sia incerta l'autorità delle frasi attribuite al Giustiniano, manifesto è che i suoi mandatari erano rassegnati ad ogui sorta di capitoli; e poco importa se fu confessata l'autorità dell' imperatore sulla repubblica, perchè quella autorità non veramente ha esistito mai.

L'imperatore male sarebbesi fondato a prevalersi di questa sommessione, della quale non si era avvantaggiato, perocchè è fermo ch'egli ricusò ogni accordo coi veneziani (1); ma per quella sbadataggine che era natura in quel girevole imperatore, intanto che ricusava la pace non si disponeva alla guerra. Prima anche di uscire ad oste s' era mangiato quel poco che aveva smunto ai suoi sudditi, cento altri e cinquantamila scudi d'oro levati in Germania per una crociata e dal papa lasciati a sua voglia, ed il prezzo dell'investizione della ducea Milanese, il quale stravizio della sua camera lo fece cadere in due falli. Il primo, di non si assicurare con forti presidii de' luoghi acquistati con sì poca spesa; l'altro, del mandarvi a governarle persone mal pagate e che si compen-

<sup>(1)</sup> Abbiamo una copia della sua risposta in una raccolta di documenti per servire alla storia che fa parte della collezione di Dupuy. MS. della bibl. del re, num. 258. Questo documento ha per titolo: Domini Maximiliani imperatoris augusti ad Antonii Justiniani oratoris veneti supplicationem extemporaneam responsio.

savano della strettura del loro signore oppressando gli abitanti senza aver polso di farsi rispettare (1).

XIII. (1509) Intanto i sudditi della repubblica incominciavano a far paragone della presente colla passata esistenza: e già saccomanuati dai barbari, rimpiangevano un governo pago di obbedienza e di modico tributo. Già osservavano, que'novelli padroni alla rapacità unire l'imprudenza. Leonardo da Dressina, quel medesimo sbandeggiato vicentino ch'era stato respinto da Treviso, governava Padova, alla guardia della quale non v'erano (2) che ottocento uomini, ma egli per farsi de'partigiani vendeva o distribuiva i beni che ai veneti patrizi appartenevano. Era appena passato un mese, e già l'insolenza dei disertori della patria, impinguati per grazia del forestiero, s'era fatta a ciascun buono cittadino insoffribile. Niuno v'è più grave e più abbominabil giogo di quello di un reo profugo.

Avvisato il governo veneto di questa disposizione degli animi, volle approvecciarne. Luigi Molino,

<sup>(1)</sup> a ll venerdi il re ebbe lettere che vi era stato del moto a Verona de' soldati contro il vescovo di Trento ne il duca di Brunsvich, di modo che ci furono obblingati di salvarsi travestiti nel vecchio castello della detta n Verona n.

<sup>(</sup>Lettera di Giovanni Gaulin a Margherita d'Austria. Raccolta di lettere, ec., tom. 2, pag. 57).

n Il gran maestro scrivera che erano chiusi nel detto n vecchio castello dai soldati che uno gli volevano lassi n partire, se prima non erano pagati; per questo avera n prestato al detto vescovo, adaoo ducati, con che furono n pagate tutte quelle genti n. (Ibid., pag. 58),

<sup>(2)</sup> Storia del cavaliere Bajardo, cap. 31.

patrizio, propose di soprassaltar Padova. Si opponeva di forza il doge ad un tentativo che poteva nei nemici ridestare tutta l'attività; ma fu risoluto, e Andrea Gritti con un drappello, seguitato da qualche migliaio di persone che il Pitigliano conduceva poco distante da lui, si appropinguò la notte del 16 al 17 luglio (1) fin sotto le mura di quella piazza sbadatamente custodita. Essendovi poco presidio, due sole porte stavano aperte, a ciascuna delle quali stavano trenta uomini a guardia. Era la stagione che si tagliano i fieni. La mattina del 17 luglio appeua la porta fu aperta, venivano per entrare in fila molti carri, dietro a' quali stavano sei uomini d'arme di san Marco, portando in groppa ciascuno un fantaccino armato di archibugio. Giunti alla porta, gli archibugieri spararono sulle guardie, e furonne uccise tante quanti i colpi; gli uomini d'arme diedero addosso al resto de' tedeschi (2); Gritti sopravvenne co' suoi, s'insignorì della porta, assaltò il presidio che resistè di forza ed uccise mille cinquecento tra soldati e terrazzani; ma visto arrivare il grosso dei veneti, il presidio si ritirò nella rôcca e si diede alcune ore dopo. I padovani si vendicarono de'fautori degli estrani saccheggiandone le case, e l'odioso Dressina restò prigione di guerra, e schivò a lui

(2) Oria det cavattere Bajardo, cap. 30

<sup>(1) «</sup> Lo storico della lega di Cambrai pone questo avn venimento al « 8 giugno, ma è certo, dice Muratori, che
n accadde il « 7 luglio in martedi, giorno della translazione
n di Santa Marina, che ancora oggidi si solennizza a Venezia, in memoria di quell'incominciamento di risurronzione della repubblica ». (Arte di verificare le date. )
(2) "oria del cavaliere Bajardo, cap. 30.

il meritato supplizio la dignità di commissario cesareo di cui era insignito.

XIV. Questo sopramano fu di somma letizia a Venezia. Sorgeva dopo tanti mali un raggio di speranza. Pareva che i tedeschi dovessero immediatamente recarsi a uno sforzo contro quella piazza importante; ma l'imperatore non si trovava a modo di assaggiarlo. Temevano i francesi; ma una inopinata circostanza ne deviò il pericolo. Ancora per colpa di Massimiliano, Luigi s'era molto raffreddo con lui; perocchè, dopo avervi aderito, s'era ricusato a un convegno propostogli dal re. O fosse incostanza, o che si vergognasse di comparire in uno stato può ben dirsi pitocco (1) a vista di un re suo vassallo e di una corte allora magnifica, fe' dire che altre faccende lo chiamavano nel Friuli. Luigi XII, che già si era posto in cammino, se ne reputò offeso (2). Bramoso egli

<sup>(1)</sup> Ecco in quale assisa fu veduto quest'imperatore da Luigi da Porro: a Vestito di un giubberello di tela, eon n calzoni di quella stessa tela fatti, la camicia lavorata nall'ungaresa ed un cappelletto in testa coperto di born cato, con certe pennette di grà legatevi sopra: al mio n giudizio non molto bel cavaliere n.

Ma allora la maestà sua era intenta al giuoco dell'imberciare il segno: nel suo magnilico ingresso nella città di Vicenza lo descrive-usopra un gran destriero come uno spento or acrbone negro, armato e coperto di negro velitot. La persona sua era tutta d'arme guarnita, fuorchè la testa, sopra la quale cra una berretta di velutto negro alla spagnuola, con alcune penne bianche. Teneva e portava ni mano uno sectiro, il quale sopra la destra sua cosseta spesse date appoggiava. Teneva medesimamento alla suosona si patto da la francesta di negro drappo ("Teul").

<sup>(2)</sup> Andrea di Burgo ambasciatore di Massimiliano al re,

pure di ritornare ne'suoi stati, signore delle province che giusta il trattato erano di sua parte, credevasi certo de'suoi acquisti. Di veroi veneziani non ancora erano al caso di contenderglieli, e ripassò i monti. Licenziò eziandio parte del suo esercito, ne lasciò che quattromila cavalli in aiuto de'suoi confederati.

Tanti errori vincevano a lungo le speranze della repubblica, che lusingandosi che avrebbe trovato il papa più manso, rinnovò le instanze per essere licenziata a mandarvi ambasciatori a impetrare l'assoluzione delle censure. Colla sua acerbità Giulio aveva ributtato il senato, tanto che lo chiamavano il carnefice e non il padre dei cristiani (°). Più d'una volta fu fatto consiglio di chiamare i turchi nell'Italia, e di porsi sotto il loro patrocinio (°), ma si avvidero che sarebbono passati di male in peggio. Pare, dice uno storico (3), che le passioni fossero sbandeggiate da quel corpo, e questo appunto fu tra le cagioni che la repubblica salvarono.

seriveva a Margherita d'Anstria. « Pare che il diavolo ci 12 abbia messo la coda per interrompere la sua venuta 12. (Raccolta di lettere di Luigi XII, t. 1, p. 476). (1) Besso, lib. 8.

<sup>(</sup>a) Il cardinal Busmo, lib. 8, pag. 129, riferisee che il gran Signore faceva alla repubblica cortese rimprovero di non avere fatto ricorso a lui «il che posciaché fatto non rera ora le sue forze permare e per terra con amico animo ngli proferiva ». Quanto alla domanda di ajuto leggesi in un dispaccio di Andrea di Burgo a Margherita d'Austria: dli re mi disse questa mattina di avere ricevuto lettere, » che i Veneziani mandavano un grand'ambasciatore al Turco con bei regali, alfine di avere ajuti da lui ». (Baccolta di lettere ec., tom. 2, pag. 91.) (Vedi la nota 3 a pag. 30)

<sup>(3)</sup> Dunos, Storia della lega di Cambray, lib. 1.

Già il papa inclinava l'animo più favorevolmente. Permise agli ambasciatori che venissero a Ronia (1), ma entrassero di notte, senza apparecchio, per non promuovere soggetto di querela ne' ministri de' confederati. Per molto tempo ricusò di ammetterli al bacio del piede: mandolli a una commissione di cardinali. Egli tendeva a trarre questo negozio in lungo per cavarne, secondo gli accidenti, il miglior partito. I veneziani non erano tali che in siffatte circostanze stancare si dovessero per difficoltà formali. Entrati in Roma, unica loro intesa non era già di conciliare il loro governo col papa; ma importava ancora di usare con chiunque avesse qualche entratura sulle risoluzioni del santo padre per far girare a seconda degli interessi della repubblica le varie trattazioni, di che quella corte era allora il centro.

Massimiliano che coi propri mezzi non era al caso di osteggiar Padova, domandò le galere della chiesa per ossidiare Venezia. Forse questa fazione non poteva far molta paura ai veneziani, ma premeva a loro di non avere per nemico il papa, per indurre il quale a diniegare l'opera sua ai confederati fecero inclinare a se l'arcivescovo di York. ambasciatore d'Inghilterra a Roma, che si prestò molto bene alla repubblica, appunto perchè tendeva a far male alla Francia (2).

Quando Luigi aveva lasciata l'Italia trovavasi a

<sup>(1) «</sup> Il papa è contento che l'ambasciatore di Venezia " vada a lui, del che il re n'è corrucciato ". Lettera di Andrea da Burgo nella Raccolta di lettere, ec., t. 1, p. 158. (2) Si puonno vedere le querele mosse da Margherita d'Austria al re Enrico VIII. (Raccolta di lettere, ec. t. 2, p. 97).

litigio, anzi in aperta briga colla santa sedia, Pretendevano i papi del poter nominare da sè ai benefizi, i titolari dei quali morivano in ufficio alla loro corte. Questo preteso diritto fu un principio di discordia, nè tanto ve ne voleva per infiammare l'odio antico tra papa Giulio e il cardinal di Roano. Ciò nondimeno si composero: cedeva il re parte de' suoi diritti per un cappello cardinalizio promesso dal papa al nipote del cardinale: ma quella sospensione dur's poco. Il re staggi le rendite di benefizi possieduti nel suo reame dai prelati romani; ma giugneva in quel punto l'ambizionato cappello, e i rancori sedarono ancora per poco. Si notò che negli articoli stipulati allora tra papa e re Luigi si garantivano a vicenda i loro acquisti, ma si riservavano di poter trattare alienamente, in modo che non fosse però a pregiudizio dell'uno dei due. Da questa condizione bene si travedeva la volontà nel pontefice di separarsi dalla lega.

Durante queste brighe il papa sempre più si mostrava arrendevole alle insinuazioni dello staccarsi dall'amicizia di Francia. Si certificò degli svizzeri, i quali servendo al danaro, passarono dal re al papa la fede, allettati da più grossi stipendi.

Capacità non poca dispiegarono i veneziani nel cogliere tutte le occasioni per dividere i loro nemici, nè perciò soprastettero dalle fazioni militari, che spinsero innanzi vigorosamente appena rinacque un barlume di speranza.

XV. Prima cura fu di conservarsi Padova fortificandola e provvisionandola con ogni diligenza; ma grande invero si mostrò, non che la sagacita, la possanza della loro amministrazione, quando per decreto promisero ai sudditi che alla veneta dizione volessero tornare, un pieno compenso dei danni sopportati in quella guerra: ed era tanto riputato per fede e per opulenza quel governo, che ciascun suddito di terra ferma era assai più che persuaso che ogni sua perdita sarebbe risarcita; quindi puossi inferire quanti e quali dovessero essere i loro sforzi per togliersi dal collo quei nuovi dominatori.

Per occupare e dividere l'esercito cesareo mandarono una squadra sul littorale del Friuli e dell'Istria: presero Fiume, diedero due assalti a Trieste, misero guardia in Udine, intanto che altrove contendevano coll'antiguardo cesareo le circostanze di Feltre, Belluno e Cadore, e sorprendevano Legnago, terra importante, perchè dava adito e ponte sull'Adige. S'erano appropinquati anche a Vicenza e a Verona, sperando che si sarebbero messi dentro, ma ne furono impediti da alcune bande francesi accorse a tempo per custodirle. Pare però che la fortuna per un isperato favore compensare gli volesse altramente. Il governatore di Legnago fu avvisato che il marchese di Mantova, uscito per congiungersi coi francesi a Verona, passava poche miglia lontano e mettevasi a campo molto sbadatamente all'Isola della Scala sul Tartaro. Piombò di notte su quelle truppe, le mise in rotta, entrò nel campo, fe'molti prigioni. Il marchese rimpiattato in un campo di grano, sfuggi alle indagini, ma poi per andare a Verona il contadino che si tolse per guida lo tradì, e fu condotto prigione di guerra in quella Venezia contro la quale si era collegato.

Favoriva ancora i veneziani il disordine che regnava nell'esercito austriaco, inevitabile conseguenza del disordine camerale dell'imperatore. I saccheggiamenti e crudeltà inutili fecero abborrire i tedeschi: la barbarie tedesca passò in proverbio, e l'immaginazione ampliando le cose, porse materia ai racconti di donne sventrate, di fanciulli divorati, e di mastini ammaestrati contro gli uomini (1). Le quali cose sebbene fossero esagerate, pure importavano assai sullo spirito dei popoli per opporre una valente difesa contro i forestieri. I montanari di Treviso e del Vicentino si attestavano nelle forre o sui gioghi ove i passi erano angusti, e facevano strage dei saccomanni, di modo che l'esercito cesareo era già di molto assottigliato quando giunse nel Vicentino. Massimiliano comandavalo personalmente. Lo componevano seicento lance e dieciottomila tedeschi: giunto in Italia fu ingrossato da seimila spagnuoli e da settecento nomini d'arme di Francia, il papa e il duca di Ferrara non poterono far di meno di aggiungervi duecento lance per ciascuno; finalmente si levarono ottomila volontari nell'Italia ed altrove (2). Era il più grosso esercito che da molto tempo si fosse veduto in Italia. Massimiliano era pure un capitano di grido.

» maestrato dei cani per discoprire le donne ed i fanciulli » appiattati ne' campi ».

<sup>(1) &</sup>quot; Tanta era in particolare la barbara ed atroce in-» gordigia de' tedeschi, che, non contenti di tormentare i " contadini i quali cadevano loro nelle maui, aveano am-

<sup>(</sup>Sismondi, Storia delle repubbliche Italiane, t. 14, p. 20.) Il fatto è attestato dal Mocessoo lib. 2, seguito anche dal Dusos, lib. 1, p. 103. (Trad.) (2) GUICCIARDINI. lib. 8.

XVI. (1509) Appena i veneziani videro Padova in punto di essere assalita, la presidiarono con tutte le loro forze, che potevano contare venti a venticinque migliaia d'uomini. Pitigliano e Andrea Gritti, provveditore, si chiusero dentro con esse, e imitando il doge che vi aveva mandati i suoi figliuoli e cento fanti a sue spese, molte famiglie patrizie formarono esse un corpo di trecento gentiluomini dedicati alla difensione di quest'ultimo antemurale della repubblica. Il re di Aragona favoriva occultamente la difesa dei veneziani, permettendo che facessero venire da Napoli i viveri per approvvigionare quella città (v).

Raccolta di lettere, ec., tom. 1, p. 189).

— Questa lega di Cambrai fu la vera immagine della lega delle fiere che si unirono per sbrauare un toro, e

<sup>(1) 4</sup> L'ambasciatore di Burgo mi dichiarò tutti i peri-» coli che potevano sorgere per questa rottura (tra Luigi » e Massimiliano) e quanto nuocerebbe la nimistà del re " di Aragona all' imperatore vostro padre, e come per " questa ragione aveva egli perduto Padova, ed era fuori n della speranza di riaverla, perchè se non l'aveva fra n due giorni, era costretto di levarsi dall'assedio ed an-" darsene con vergogna; e tutto ciò pei viveri che il re " di Aragona ha lasciato venire da Napoli a Venezia, coi " quali fu vittuvagliata Padova, e che mettendo le cose in » rottura farebbe sempre peggio e cercherebbe di tener » sempre l'imperatore così basso che non potrebbe levare n la testa, e più altri pericoli. Del paro se la rottura » fosse a noi, saremmo occasione al re di Aragona di strinn gersi in più stretta alleanza col re di Francia, e come » aveva già dato la metà del regno di Napoli al detto re, » potrebbe dar lui anche l'altra metà, e con questa via » far perdere di nuovo tutto che Cesare in Italia conquistato " ha, ed indettarsi il re e i veneziani, favoreggiando que-» sti ultimi contro l'imperatore siccome ha già fatto ». (Lettera di Mercurino di Gattinara, ambasciatore di Massimiliano presso Luigi XII a Margherita d'Austria.

" Non aveva mai nè in quell' età, dice il Guic-" ciardini, ne forse in molte superiori veduto Ita-" lia tentarsi oppugnazione, che fosse di maggiore » espettazione e più negli occhi degli uomini, per » la nobiltà di quella città e per gli effetti im-" portanti che dal perderla o vincerla risultavano no n (1). Ciascuno era sospeso e gli accidenti dubbiosi. Dopo di avere riattati e afforzati con mine e con cannoni i vecchi bastioni che la città circondano, si costruirono al di fuori nuove opere che cinsero da una seconda fossa. I contadini tutti accorrevano di voglia a quei lavori. Andrea Gritti fatto erigere un altare sulla piazza, fecevi celebrare gli uffici divini, e dopo avere aringato i difenditori di Padova, ricevette il loro giuramento di morire per la libertà e per la patria.

Il nemico si appresentava il 15 settembre, e sommava centomila uomini tra tedeschi, francesi, borgognoni, spagnoli edi tialiani. «Conducevano » cento sei pezzi d'artiglieria sui carretti, il più » piccolo de' quali era un falcone, e sei grosse » bombarde di getto caricate su grossi carri per » via di congegni; quando si volevano far batterie is levavano giù a terra, e tenevasi sollevata » la bocca del pezzo con un grosso piuolo, e » perché non ribalzasse indietro opponevasi un

shranatolo nel divorarselo cominciarone a mostrarsi i denti, a baruffirsi e ad insidiarii fra loro. Questi re, imperatori, papi fedifraghi, spergiuratori, irreligiosi, rapaci si erano collegati insieme a danni di una repubblica, ma conscia vicenda l'uno della perfidia dell'altro, vivevano in perpetua diffidenza, spiando il punto opportuno di tradirsi, e sempre in sospetto di essere traditi. (Traul.) (1) Lib. 8, cp. 4.

" robusto riparo. Queste artiglierie tiravano palle » di pietra, perchè di getto non si sarebbe po-» tuto levarle, e tutto al più non tiravano che

" quattro volte al giorno (1) ".

In onta a così grandi apparecchi, l'imperatore non volle fare l'oppugnazione, preferendo assaltarla per un punto principale; ma sembra che siasi ingannato nello scegliere, perchè mutò subito la posizione, eziandio ingannato da' suoi ingegneri che si erano immaginato di poter deviare la Brenta; ma non levarono bene il livello, e gl'incominciati lavori furono tralasciati siccome inutili.

Gli assediatori dirigevano i loro assalti verso la porta di Codalunga donde si va da Padova a Venezia (2). Gli assediati facevano spesse sortite; ma gli abbattimenti accadevano al basso delle mura, perchè l'imperatore aveva stabilito il suo principale alloggiamento a mezzo tiro di cannone, e per attività e valentia dava ad altri l'esempio. In nove giorni quelle batterie avevano scaricato meglio di ventimila palle; e i tre squarci che si erano aperti tosto non furono che un solo dove potevano passare un migliajo d' uomini. Corsero a due assalti che furono validamente respinti, nè con minore virtù fu sostenuto il terzo, micidialissimo. La bandiera imperiale sventolò per un istante sulla breccia; ma gli spagnuoli che piantata ve l'aveano, balzarono in aria per lo scoppio di una mina, indi

<sup>(1)</sup> Storia del cavaliere Bajardo, cap. 33.

<sup>(2)</sup> Tutto l'opposto. La porta di Codalunga conduce a Castelfranco e non a Venezia. (Trad.)

accorsi gli assediati frammezzo a quelle ruine ri-

In tutti questi assalti, secondo l'uso dei tempi, non si era usata che la fanteria. Massimiliano volle farvi montare eziandio gli uomini d'arme di Francia, e scrisse al generale perchè si tenesse pronto. Allora avreste veduto cosa maravigliosa, conciosiachè i preti fossero a prezzo d'oro trattenuti » a confessare le peccata, volendosi ciascheduno mettere in assetto l'anima sua. Molti uomini » d'arme davano a loro la borsa in custodia, nè conviene aver dubbio che quei buoni religiosi » non desiderassero che quelli che a loro il denaro affidato avevano, non ritornassero più dalla » battaglia ».

La Palissa assembrò i capitani, e poichè furono alla sua tenda, disse loro: « Miei signori, bisogna » disnare, perocchè ho alcuna cosa a dirvi, la » quale se prima la dicessi, forse non mangere-» ste di buono appetito. Dopo il pranzo la Palissa

Sarebbe questo una sorte di fuoco greco? non vedo che gli altri storici ne parlino. Guicciandini fa menzione di fuochi lavorati, ma non dice cosa fossero. (Trad.)

a (1) Uno di questi scorsi giorni, essendo io in campo, » vidi molti Spagnouli per forza d'arme salire fin sopra il bastione, e si gran numero il seguitava che il riparo n'era » carico e la fossa piena, per lo che io lo stimai perduto; » ma si combattera gagliardamente anche da quelli diene tro, in tanto che, con somma marviglia di chimque, fuerono spinti giù si dalle picche e dagli schioppi, come » da certi fuochi che i Marcheschi lanciavano loro contra, i quali all'arme di modo si appiccavano che gittatosi gli uomini nell'arqua per fuggire l'arsura, sotto » l'onde ardevano ancora; ed a molti di que' che cavanvano la terra toccò di questo fuoco ». (Luigi da Porto, lett. 2.).

» mostrò la lettera dell' imperatore, che fu letta " due volte per la intender meglio; udita la quale » ciascuno si guardava ridendo in viso, aspettando » chi avrebbe voluto parlare. E via, disse il si-" gnore d'Imbercourt, non bisogna tanto star so-» pra. Mandate allo imperatore che noi siamo ap-» parecchiati: già mi noia il campo, perocchè le » notti son fredde, e comincia il buon vino a » venir meno. Del che tutti ne risero. Tutti si ac-» contarono colle parole del signore d'Imbercourt. » La Palissa guardava il cavalier Bajardo e vide » che faceva mostra di stuzzicare i denti, come se " udito non avesse. Va bene, gli disse ridendo, " or su! Ercole di Francia, che ne dite voi? Non » è ora di stuzzicarsi li denti, sì di rispondere » lestamente all' imperatore. Il bon cavaliere, che » era suo costume di pigliarsi sollazzo, rispose: se » noi vogliamo al postutto metter fede nel si-» gnore d'Imbercourt, non v'è che andar dritto » all'assalto: ma conciossiachè sia un cattivo gioco » per uomini d'arme l'andarne a piedi, io me ne » tirerei volontieri. Pure se devo dire ciò che ne » penso , l'imperatore manda che facciate met-» tere a terra tutti gli gentiluomini francesi per " correre all'assalto co' suoi lanzichinecchi. Per " me, quantunque non abbia io bene alcuno a " questo mondo, pure sono io gentiluomo: tutti » voi altri siete gran signori e di buona casa e » si fanno molti delle nostre genti d'arme. Pensa » dunque lo imperatore che sia ragionevole di » far pericolare a gran rischio tanta nobiltà » colla pedonaglia, di cui chi è calzolajo, chi pa-" nattiere e chi altro artigiano, i quali non si tenn gono tanto all'onore come i gentiluomini? che ni om nabbia la sua mercè, ma e' non si fa troppo nonore. Io penso che voi, signore, dobbiate rin spondere allo imperatore così: che voi avete nchiamati i vostri capitani, i quali sono deliberati di fare la sua volonta; ben egli sapersi che il re loro signore ne' suoi ordini non ha persona che non sia gentiluomo, mescolargli rira la pedonaglia tutta di bassa gente, valere quanto non fare alcuna stima di loro; na anno ch'egli avere molti conti, signori e baroni della ro Germania; gli metta a terra colla gente d'arme me di Francia, la quale ben volontieri marcerà ninnani, poi verranno li lanzichinecchi se bene lo crede n' (i).

Ma i tedeschi essi pure scrupolosi non meno sui baronali loro diritti, risposero essere venuti a combattere nel modo che alla nascita loro si conveniva. Così non fu dato l'assalto (2).

XVII. Tali erano i pregiudizi dell'età. L'imperatore sempre disposto a tralasciare i suoi im-

prendimenti levò l'assedio dopo sedici giorni, e la stessa notte parti per la Germania. Padova era libera, ma disastrata la provincia: « perocchè al

<sup>(1)</sup> Ibid, cap. 37, e 38, e Memorie di Fleuranges, tom. XVI.

a (2) 1 francesi, in dispregio dei tedeschi, hanno a'di p passati sharagliato uo' adunanza di molti paesani che n verso Campo di San Pietro s'erano in alcune paludi fatti n forti, e impedivano le vittuarie al campo imperiale e'1 n saccomano da quella parte; e perche ciò non avevano pon tuto far i tedeschi, ne sono state tra i capitani male parole; ond'e molto cresciuto l'odio tra loro, e potrebbe n questo per avventura essere la salute dell'assediata città.

n detto Padovano fu recato dannaggio di due mi-" lioni di scudi tanto in mobili, che in case e » palazzi abbruciati e distrutti (1) ». Nel partire Massimiliano fe' proporre a' veneziani una sospensione di offese (2), la quale, soprafatti dalla contentezza, ricusarono; e si approvecciando della sua ritirata si buttarono su varie terre che agevolmente espugnarono, Basciano, Feltre, Cividale furono recuperati, il castello della Scala preso di assalto, quello di Monselice per sorpresa; il presidio si ristrinse in una grossa torre « dove inconta-» nente furono assediati, e posto gran fuoco al " basso. Quasi tutti si lasciarono abbruciare an-» zichè darsi, gli altri saltando giù dai merli erano » ricevuti sulla punta delle labarde » (3). Le rocche d'Este, Montagnana, Colonia, Cittadella, Bassano aprirono le porte ai loro liberatori. Vicenza chiamavali, la espugnarono in un'ora, e l'imperatore non era peranco a Trento, che Pitigliano era già sotto Verona, dove per altro non polè entrare.

Quasi tutta l'Italia, comechè con opinioni diverse, era lietissima de' successi veneziani ora che le sventure della repubblica ne avevano fatto svaporare le invidie. Ed essa volle approfittare che l'esercito austriaco fosse lontano per vendicarsi del

<sup>(1)</sup> Stor. del cav. Bajardo, e Mem. di Fleuranges, loc. cit.
(2) Guicciandini, lib. 8.

<sup>(3)</sup> Storia del cavaliere Bajardo, cap. 40.

<sup>&</sup>quot;Nova venerunt quod capta fuit arx Montis Silicis; coccisi fuerunt omnes qui erant intus, ad numerum quing que centum et nullus evasit ».

<sup>(</sup>Lettera di Andrea da Burgo, e del dottore de Mota a Margherita d'Austria. Raccolta di lettere ec, t. 1, p. 279. Danu, T. V. 6

duca di Ferrara e riprendersi il Polesine di Rovigo. il quale intanto che alcune insegne lo sommettevano e la provincia desolavano, Angelo Trevisani che governava l'armata, ebbe comandamento di entrare nel Po, di ascendere quel fiume sin presso Ferrara, di mettersi col navilio dalla destra per assecondare gli osteggiamenti di quella città. Non valse all'ammiraglio di far sentire quanto fosse quell'imprendimento arrischievole, massime nell'inverno, che l'armata poteva impromettersi ad un pericolo; ma ogni cosa vinceva il desio di vendicarsi col duca, Trevisani partì con diciassette galere e moltissimi altri legni. Giunto a Lagoscuro, lontano tre miglia da Ferrara, si diede a costruire un testa di ponte, e l'esercito di San Marco stando sull'opposta riva non aspettava che quello per passar oltre. I ducheschi vennero ad assalire i ridotti, ma furono propulsati, e i marinai si diedero a lavorare con alacrità maggiore e a collegare le loro navi da carico per preparare alle truppe il passo.

La costernazione era in Ferrara; la gente del contado accorreva a narrare come i nemici ogni cosa distruggessero; i borghi, le ville sull'una e l'altra sponda del fiume erano in cenere. Quella città che contava allora ottantamila abitanti eva debolmente presidiata. I francesi chiamati dal duca vi mandarono un drappello di cencinquanta uomini d'arme; ma era sicuramente cosa da poco se lasciavano tempo ai veneziani di passare il Po, e se alcune mosse dei nemici dalla parte di Verona non gli avessero obbligati a recarsi colà. La notto del 20 al 21 dicembre si stabilirono bat-



terie sui dicchi che signoreggiano il fiume, le quali allo spuntare dell' alba fecero un terribil fuoco sul ponte e sulla flotta. Le truppe che erano a terra non potevano dare addosso a quelle batterie, nè vi fu mezzo di rispondere ad esse coi cannoni delle galere, e nemmeno di restare tanto propingui ad un fuoco così micidiale. Due galere e più altri bastimenti andarono a fondo alla prima scarica; due o tre tagliarono i cavi, commettendosi al ratto del fiunie e strisciando sotto al fuoco di tutte le batterie che stavano sulla riva; il restante cribrato dalle palle fu abbandonato dai remeggi che, o si salvarono nei palischermi, o lanciandosi a nuoto. Più di due inila veneziani in quel fatto perirono. Trevisani si salvò con una scafa, lasciando la sua capitana, che affondò tre miglia lontano dall'abbattimento, e tutta la sua flotta in potestà del nemico.

Pago quel sinistro con tre anni di esilio, e la repubblica mise ancora in punto una nuova ar-

mata (1).

Così sinì l'anno 1509, tra i più memorabili del veneta istoria. Morì a questo tempo il conte di Pitigliano, a cui la riconoscente repubblica sec erigere una statua equestre con questa iscrizione: a A Nicolò degli Orsini conte di Pitigliano, il ni quale dopo avere con fortuna governate le

<sup>(1)</sup> Luigi na Porro lo accusa non solo di non avere preveduto per effetto d'indolenza il pericolo che correva, ma che il duca di Ferrara e i ferraresi volendo calare ni patti, ne furono ributtati dalle superbe e crudeli suc risposte. (Trad.)

n armi di Siena, di Firenze, del papa e de're n di Napoli, operò per la repubblica cose grandi n in estremo pericolo, e salvò Padova n.

XVIII. Comechè l'imperatore si vergognasse di aver fallito sotto Padova (1) e di essersi lasciato pigliar Vicenza, non arrossava di proferire a Luigi XII le rocche di Verona, sola terra che restasse a lui, in pegno di cinquanta a sessanta mila ducati a presto (2). Udendo il papa che il re inclinava a questa domanda, fu costernato assai più che prima non era degli avanzamenti dei francesi nell'Italia, e si determinò di rimettere nella sua grazia i veneziani, pei quali non era di vero il peggio la penitenza pubblica, la visita a sette chiese in segno del loro pentimento, e il dover ricevere in ginocchio l'assoluzione delle incorse censure, che anzi avrebbero creduto di levarsi a buon patto se il papa si costringeva a così fatti gastigi, assurdi senz'altro perchè la repubblica aveva guerreggiato contro ingiusta guerra. Erasi armata in propria difesa, autorizzata in ciò dalle umane e divine leggi, ma l'esito non fu felice, e papa Giulio nell'acconsentire il suo perdono non omise i temporali interessi della sua sedia. Precedette all'assoluzione un trattato

<sup>(1)</sup> a Gli Spagnuoli medesimi dicono che, poiché non sa custodire ciò che gli è dato in mano e non sa vennire a capo di pigliarsi una città come Padova, che non hanno molta tema di lui (Lettera di Mercurino di Casa tinara a Margherita d'Austria. Raccolta di lettere t. 1, p. 102.)

<sup>(2)</sup> Lettera di Andrea da Burgo, alla medesima (Ibid. p. 230.)

di cui i principali articoli erano: (1) " Non conn ferissero, o in qualunque modo concedessero » benefizi o dignità ecclesiastiche, nè facessero » resistenza o difficoltà alle provvisioni, che so-" pra essi venissero dalla corte romana; non imn pedissero che nella corte predetta si agitassero » le cause beneficiali, o appartenenti alla giuris-» dizione ecclesiastica: non ponessero decime o » alcuna specie di gravezza su i beni delle chiese » o dei luoghi esenti dal dominio temporale : ri-» nunziassero all'appellazione interposta dal mo-» nitorio, a tutte le ragioni acquistate in qua-» lunque modo in sulle terre della chiesa, e spe-» cialmente alle ragioni, che e' pretendessero di » potere tenere il bisdomino in Ferrara: che i » sudditi della chiesa, ed i legni loro avessero li-» bera la navigazione del golfo, e con facultà sì " ampla, che eziandio le robe di altre nazioni » portaté sui legni loro non potessero essere mo-" lestate, nè fatta dichiarazione che fossero ob-» bligate alle gabelle: non potessero in modo » alcuno intromettersi di Ferrara, o delle terre » di quello stato, che avessero dependenza dalla » chiesa: fossero annullate tutte le convenzioni, » che in pregiudizio ecclesiastico avessero fatte

<sup>(1)</sup> Generatous, lib. 8, cap. 5. Si possono vedere ancora gli atti coi titoli di Copia capitulorum factorum, de anno 1510, inter sanctissim. D. N. Papam Julium II, et illustrissim: Dominium Fenetorum, in un manoscritto della Bibl. del re initiolato! Parie scritture di Venezia, n.º 220, 1007

" con alcun suddito o vassallo della chiesa: non " ricettassero duchi, baroni o altri sudditi, o " vassalli della chiesa, che fossero ribelli o ini-" mici della sedia apostolica, e fossero obbligati a restituire tutti i danari esatti dai beni eccle-" siastici, e ristorare le chiese di tutti i danni, " che avessero patito " (1).

Alcuni di questi articoli furono cagione di spinose contestazioni, e ben vedesi quanto dalle loro

(1) Ecco il testo de'principali articoli: « Item promiserunt " nullo unquam tempore, aut quovis quoesito colore, seu » quavis causa in futurum aliquas decimas, scu impositio-» nes, seu collectas, aut quaecumque onera elericis vel " ecclesiasticis personis, tam ratione personarum, quam » quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum, scu ec-" clesiarum, monasteriorum, vel locorum religiosorum, » aut hospitalium, imponere, seu impositas exigere. " Item promiserunt non impedire quocumque modo per " se vel alium, seu alios, collationes, presentationes, in-" stitutiones, provisiones, seu quaslibet dispositiones per " sedem apostolicam, vel Rom. Pontif. pro tempore exin stentem, sen ejusdem sedis legatos et quoscumque alios " ordinarios, de quibuscumque dignitatibus ecclesiasticis, " etiam metropolitanis aut patriarchalibus , seu monaste-" riis etiam consistorialibus, aut quibuscumque aliis piis " locis, quomodo libet factas seu faciendas, et de eis nul-» latenus intromittere; quinimo illorum omnium et singu-" lorum possessionem liberam et expeditam per cos vel ad " quos spectet sine contradictione vel molestia tradi , tra-

- Bisogna però credere che a questi capitoli accennati anche dal Rainaldi, i veneziani non sottoscrivessero intieramente, o che non gli osservassero tutti collo stesso rigore, perché frequenti furono le contese di giurisdizione ecclesiastica che la repubblica cbbe con la corte di Roma, ne si vede che questa citasse mai in suo appoggio il trattate con Giulio II. (Trad.)

" ditas retincre permittere ".

## LIBRO XXII

11

massime circa la giurisdizione dell'autorità temporale del clero si fossero moderati i veneziani (1).

(1) L'autore mette qui in appendice un assai lunge estratto di un infelicissimo poema, o pistutosto di una croneca scritta in infelicissimo poema, o pistutosto di una cromento è la genera narrata in questo libro, opera di un cameriere della regina, moglie di Luigi XII. Siccome oltre all'essere scritto in molto barbara lingua francese, non può essere di nessun interesse nei storico nei letterario, così do creduto bene di ometterio.



## LIBRO XXIII.

Campagna del 1510. — Dieta dell'impero. — Aringa di Eiano. — Lega del papa, de'veneziani e del re di Aragona contro Luigi XII. — Inutili tentativi su Verona e su Genova. — Concilio di Tours. — Pericolo del papa a Bologna. — Assedio della Mirandola. — Campagna del 1511. — Concilio di Pisa. — Santa Itaga. — Campagna del 1512. — Assedio di Bologna. — Brescia presa e ripresa. — Battaglia di Ravenna.— I francesi perdono quasi tutta Platia.

- 1. Eas molto pe'veneziani di poter contare tra i principi dell'Europa uno che con essi fosse in pace. Il re di Aragona gli favoreggiava occultamente, perchè temeva la potenza imperiale che a lui contendeva il governo del reame di Castiglia, e che non voleva far grande, (sono suoi detti) il suo mortale nemico (v). Il papa dopo averneli costretti alla sommissione, tuto s'infervorava nelle cose loro. Nemico della lega promossa da lui, riedeva al suo primo disegno di purgare l'Italia dai forestieri per potervi appieno e solo dominare. Era allera raunata la dieta dell'impero, dalla quale Massimiliano impetrava sussidii per uscire a nuova guerra: papa e veneziani britani della calla dell'ampero uscire a nuova guerra: papa e veneziani britani.
- (1) Lettere degli ambasciatori cesarei a Margherita d'Austria. ( Raccolta delle lettere di Luigi XII, tom. 1, p. 219).

garono coi principi perchè non aderissero, ma appoggiava le domande di Cesare l'ambasciatore di Francia Luigi Eliano, reputatissimo di facondia a que' tempi, del quale ci fu conservata la aringa tenuta in presenza della dieta germanica per concitarla a sdegno contro i veneziani. Questo discorso soverchiamente lungo per essere qui riferito, non è che un'invettiva (1) dove la verità, qualche volta irrefragabile delle accuse, è soffocata dalla esagerazione medesima. Per esempio l'oratore accusa i veneziani di avere frapposto ostacolo alla guerra che i quattro grandi principi confederati volevano fare ai turchi per la liberazione dei luoghi santi: dice che martoriati dalla propria coscienza lianno voluto colla forza conservare quanto coi delitti acquistato si avevano: teme, se i principi non si mettono in misura, non debbano ingrandire oltremodo e a poco a poco impodestarsi di tutta l'Italia e di tutto

( I raa. )

<sup>(1)</sup> Quest'aringa e stampata da per tutto, massime infine alla Storia del governo di Venezia di Amelor de la Houssaye.

<sup>-</sup> Non so come il Daru trovi che la verità dei rimproveri fatti da Luigi Eliano ai veneziani, sono alcuna volta incontrastabili. Senza dir niente, i lettori potranno giudiearne dall'estratto riferito nel testo. Sappiasi però che l'autore nel suo originale ne da un estratto molto più succinto e cavato con sommo artifizio, onde far sparire in qualche modo il ridicolo delle esagerazioni e dare un'aria più decente e verosimile alle accuse. A me non parve necessario questo riguardo, e lo squarcio che qui si riporta è tolto dalla stessa aringa di Eliano e tradotto colla maggiore fedeltà. Il delirio di quest'oratore giunse a tanto, che fece un delitto ai veneziani perche si armarono onde tener fronte a tanti principi quanti erano quelli congregatisi a Cambrai , e gli accusa aneora perchè ardirono di opporsi quando all'Adda furono assaltati da Luigi XII. ( Trad. )

94 l'imperio d'occidente. Secondo lui, è la mira appunto di quelle maliziose volpi, di que' superbi leoni; e perciò bisogna stiaccare, diceva, la testa al serpente. "È appena un secolo che sono usciti dai loro " paludi, ed hanno messo il piede in terra ferma, " ed hanno già acquistato colle loro fraudi assai n più dominio che non i romani ne acquistarono " colle armi in ducento anni. Ma quando avranno n aggiogata tutta l'Italia, forse che vorranno star-» sene queti? Non già, che anzi si arrovellano » cogli ambiziosi pensieri e disegnano ai modi » di travalicare le Alpi, di metter ponti sul Da-" nubio, sul Reno, sulla Senna, sul Rodano, sul " Tago, sull' Ebro per istanziare il loro imperio » su tutte le province dell'Europa. Un dovizioso » padre di famiglia stenta a contenersi nei termini " della modestia, e voi supporrete moderazione » in una turba di tiranni nodriti nella superbia e » nell'opulenza, in una genia uscita dalla feccia » e dal rifiuto delle nazioni che ritiratisi nei pann tani veneti vissero già di pesca, poi di pesca-» tori si sono fatti rivenduglioli e rigattieri, di " rigattieri piloti, di piloti mercatanti, di mer-» catanti signori e principi per via di rubarie, di " assassinii, di avvelenamenti e di ogni specie dei » più detestabili delitti? Costoro si dicono i pa-" droni del mare, comechè debba essere in co-" mune o per lo meno appartenere alla maestà » di Cesare di preferenza ad ogni altro principe. " Lo sposano non altrimenti che fossero i mariti » di Tetide o moglie di Nettuno. Nè i cartagi-" nesi, nè i romani non avevano avvisato mai a " così fatta invenzione, degna davvero di quei " corsari, di quelle balene, di que' Ciclopi, di » que' Polifemi che circuiscono per ogni banda il » mare e sono ora più da temersi dei mostri ma-" rini, delle seccagne, degli scogli e delle procelle. " O quante navi e vascelli mercantili furono » presi, svaligiati e venduti da codesti detesta-» bili pirati! O quante città e provincie da pria n fiorenti pel commercio, furono saccomannate n da loro! Ma ei fanno ancor peggio. Obbligano » i loro sudditi a portar materiali pei pubblici » edifizi, come se fossero cavalli od asini; gli ob-» bligano per forza alla guerra, o a servire sulle " galere, e gli gastigano battendoli con nerbo di " bue; gli opprimono colle gabelle; mandano nelle » città che a loro obbediscono governatori, che » vissero la gioventù loro non a Padova, non a " Parigi, ma sul mare od a Tana; che anzichè » avere studiata o filosofia o diritto o la santa n nostra religione, hanno imparato a succiare " i popoli, a raspar denari, ed hanno con seco " tutti gli usi degli orientali e tutte le supersti-» zioni e costumi de' maomettani: e noi che non " vestiamo di porpora, che non abbiamo gli scri-» gni pieni d'oro, che non mangiamo in vasi d'arn gento siamo per la loro sentenza barbari de-» nominati. Mi taccio delle loro gozzoviglie e degli n infami stravizzi: ma sappiate che tengono bec-" cherie di carne umana, hanno caverne dove sep-" pelliscono i vivi, ed i tori di rame come già " gli ebbero i più detestabili tiranni ".

Ben si vede che l'oratore frammezzo a queste declamazioni non pretermetteva dal toccare un assai delicato tasto, vuo' dire l'invidia che da per tutto sorgeva per le ricchezze e la possanza de veneziani. Tutti que principi tedeschi nei gotici loro castelli, circondati da una corte di semi-selvaggi, non poteano soffocare lo sdegno concetto contro una repubblica, i cittadini della quale abitavano palagi di marmo, e mangiavano negli argenti, e pareva a quelle zotiche ed orgogliose teste un argumento senza replica quello sostenuto da Luigi Eliano, che se non conveniva a principi l'essere mercatanti, nè anche a mercatanti conveniva l'essere principi.

Dopo che l'Eliano s'ebbe tratta seco la dieta con quella sua eloquenza, ed ebbe procacciato al sempre brullo imperatore i bramati sussidii, n'andò alla corte del re di Ungheria, che fece aderire alla lega. Ma codesto acquisto de' confederati non compensava in niente la diserzione del papa. Il re d'Ungheria poteva bene fare una importante dimostrazione, ma colla sola sua volontà non poteva disporre dalle forze del suo reame, per il che le sue ostilità si ristrinsero ai romori.

II. (1510) Massimiliano ajutato dai sussidii del corpo germanico e dalle truppe ausiliarie che il re di Francia metteva alla sua disposizione, cominciò la guerra del 1510. Non vi fu presenzialmente, ma vi maudò il principe di Analto in sua vece. Ciamonte di Ambuosa, governatore di Milano e nipote del cardinale, comandava i francesi in numero di milacinquecento lance e diecimila pedoni (1).

<sup>(1)</sup> Questo governatore che pure non era uomo crudele, nei primi tempi del suo governo ebbe qualche faccenda

Rispetto a' veneziani, morto il Pitigliano, profferero la condotta del loro piccolo essercito a più generali, massime ad Audrea Gritti che modestamente ricusò, non si riservando che il pigliar parte al pericolo in qualità di provveditore: affidarono dunque il comando a Paolo Baglione, che era stato alla condotta de pontificii perrocche papa Giulio per un'infrazione manifecsta della lega della quale non per anco si era disgiunto, aveva licenziati i suoi ufficiali e i sudditti a pigliar soldo presso i veneziani. Iu notta a questi ajuti l'esercito della repubblica si riduceva a seicento uomini d'armi, quattro mila cavaileggieri e otto mila fanti, coi quali era forza starsene sulla difensiva (1). Per la qual cosa il duca

un po' viva, in cui le' passare alcuni italiani a filo di spada senza che vi fosse gran biogno. Luigi XII tenendo discorso di questo con uno ambasciatore estero se ne gloriava. de Dissemi sua maestà, riferisce Machiavello, avere nuove ndi Ciamonte, come le sue genti hanno espugaato Monselice tanto onorevolmente del mondo, perché presa la retra, la quale presero di assalto, con il medesumo impeto presero la rocca, dove averano morti sciento nuomimi o meglio , che un solo non vi era campato. In su questo ridendo disse i fo fui tenuto anno un mal une manda del manda del manda del manda del manda del monta del mo

<sup>(</sup>Legazione di Francia, lettera del 29 luglio 510 s).

— Il Danv ciferisce nell'originale questo passo abbreviandolo con un po' di malizia, e premette, come si vede, che i seicento uomini e meggio, sono lo stesso che alcuni, e che chi gli fa massacrare non era uomo crudele, e loda poi altrove quale monarca buono e pio quel unedesimo, che collo stupido sorriso di Nerone scherzava su questo e un altri così fatti eccidii.

<sup>(1) &</sup>quot; Le genti de'veneziani hanno le stanze a Montagnana ne Lonigo, e fu scritto che tutt'insieme montino a 600

di Ferrara potè riconquistare agevolmente il Polesine di Rovigo, i castelli di Este e di Montagnana, intanto che le forze congiunte dell'imperatore e del re uscendo da Verona costringevano quei di san Marco a dare indietro verso Padova e ad abbandonar Vicenza. La quale città mandò deputati al principe di Analto per invocarne la clemenza, ma e' n'ebbe una fulminea risposta, nè valse l'opera del generale francese perchè i vicentini non fossero trattati colla inumanità di un barbaro. La città fu saccomannata (1); alcuni malavventurosi ristrettisi in una grotta si assaggiarono alla difesa; per cavarni da quel rifugio fu fatto un gran falò alla bocca per la quale traevano l'aria, e narrasi che oltre a mille perissero. La storia si è dato cura di far rimproverio ai veneziani degli sterminii commessi nel ferrarese, e il divino poeta protetto dagli Estensi ba voluto immortalare il rancore de suoi compa-

n uomini d'arme alla maniera d'Italia, 1500 cavaileggieri ne 600 fanti pagati, oltre allo atormo de' contadin che n stanno al loro comandamento n. ( Raccolta di lettere cc. Spaccio di Andrea da Burgo ambasciatore cesareo, tom. 3, pag. 11).

a Rex habuit multa nova a domino de la Paliza, quod
veneti non possunt cadem tempore defendere Paduam
n et Tervisium, et quod jam fugerunt ex castris ipsorum
n plus quam tria millia equitum et peditum n.
( Ibid., p. 17).

(1) a Rispetto a Vicenza, i cesarei sono dentro, e al loro arrivo i trdeschi corsero tosto al rubare, di modo che a hanno deliberato di spianarla. Non potete immaginarvi a quanta ci sia mancanza di giustizia, d'ordine e di buon governo in quelle marmaglie d'imperiali, perloche le cose n'di Cesare non possono andare così bene come e' vornerbeo.

(Lettera di Robertet ad Andrea da Burgo. Raccolta di lettere, ec., tom. 1, pag. 242).

triotti (1); ma la posterità più imparziale deve aggiugnere che in quella guerra i veneziani difendeano la propria esistenza contro la Francia, l'Italia e l'impero: nè eravi causa più giusta o più sacra; e neppure fecero nissuno dei tanti atti sanguinari e nefandi onde si sporcarono a gara e francesi e tedeschi.

L'esercito di Francia intese alla espugnazione di Legnago, la sola terra che i veneziani sull'Adige recuperato avessero, e che avendola circondata di molte acque ne resero vieppiù difficili gli approcci. L'antiguardo di Ciamonte si scontrò con parte del presidio alla estremità dell'argine, che assaltò, inseguì, attraversò il palude, e con quello entrò nella parte di città che è sulla sinistra dell'Adige; ma le principali fortezze erano dall'altra parte, nè era possibile di mettere un poute sotto le bocche delle loro artiglierie. Ciamonte mandò sulla destra quattro mila guasconi con sei pezzi, e i castelli tempestati da due parti si arrendettero in capo ad alcuni giorni. Fu quella una fazione di molta importanza e molto gloriosa pel capitano Molard, officiale delfinate che in onta alla nascita e alla riputazione di lui, e i pregiudizi dell'età voleva servire nella fanteria.

Secondo l'atto di partizione Legnago doveva essere dell'imperatore, ma l'esercito cesareo cra così fiacco e disordinato che i francesi dovettero metter guardia alle terre conquistate. Luigi era

<sup>(1)</sup> Aniosto, cant. 36, st. 3. Ben è però vero che di quelli eccessi dà colpa ai soldati mercenari, e non a veneziani. Che sempre esempio di giustizia foro.

omai disgustato di un collega che lasciava a lui tutto il peso della guerra, e già manifestava di richiamare i suoi; della qual cosa spaurito Massimiliano, lo impegnò a continuare la guerra almeno sino alla fine di luglio, profferendo di assumerne oltre alle paghe tutto il dispendio; ana abbruciato si che non aveva da pagare i suoi, prestanzò tuttavolta dal re cinquantamila duvati dadogli Legnago in pegno, e licenziandolo a far sua e questa terra ed anche Verona se nel decorso di un anno non si sdebitava di questa e della somma prestata il passato inverno.

A questo modo condotta la guerra da così fatti collegati, nè potendo trovare nè consistenza nè accordo, nulla più di notabile si fece. Si arrenderono a prima vista alcune picciole castella come Cittadella, Marostica, Basciano; Feltre fu arso, e Monselice comechè difesa da grosso nerbo fu espugnato, perocchè avendo i veneziani pigliata una esplorazione per un assalto si ritirarono nella cittadella, dove tutti furono abbruciati o massacrati. I vincitori trattavano da ribelli le città che resistere appena appena osavano; ma tante efferatezze inrigoglivano il coraggio delle persone contadinesche (1). " I francesi, scriveva il Machia-» vello che a questo tempo si trovava in lega-» zione a Verona, attendono a rubare il paese e » saccheggiarlo, e vedesi e sentesi (della loro crun deltà ) cose mirabili senza esempio; di modo » che negli animi di questi contadini è entrato » un desiderio di morire, e vendicarsi, che sono

<sup>(1)</sup> Legazione a Mantova, lettera del 26 novembre.

" diventati più ostinati e arrabbiati contro a' nemici de' veneziani, che non erano i giudei conrto a' romani; e tutto di oceorre che uno di
loro preso si lascia ammazzare per non negare
il nome veneziano. E putre jeri sera ne fu uno
ninanzi a questo vescovo (di Trento, commissario dell'imperatore), che disse che era Marchesco, e Marchesco voleva morire, e non voleva vivere altrimenti, in modo che il vescovo
lo fece appiecare: nè promesse di camparlo, nè
d'altro bene lo poterono trarre di questa opinione; dimodochè considerato tutto, è impossibile che questi re tenghino questi paesi con
questi paesani vivi ».

Travagliavano queste cose sull'Adige e sulla

Travagliavano queste cose sull'Adige e sulla Brenta in tanto che accidenti diversi chiamavano

altrove l'intesa de' francesi.

III. Non essendo riuscito al papa di ridurre l'imperatore alla distretta perchè la guerra non proseguisse, volle staccarlo dalla lega inducendolo ad una pace separata coi veneziani (1). Cesare chiedea Verona, e Giulio misorava in sè tanta autorità sulla repubblica per la ridurre a questo sacrificio: ingannavasi; il senato si mantenne sul fermo, nè volle abbandonare i suoi diritti su quella terra, così le pratiche andarono a monte. Ma temendo egli più che quella dei tedeschi la

<sup>(1)</sup> a Julii II, P. M. Breve ad episcopum Gurcensem n directum, in quo ei ante oculos ponit quae in imperan torem Mazimilianum I redundare possent emolumenta, n si cam venetir tarctatus sis instituere haud gravaren tur. 11 februarii, anno 1510 n.

<sup>(</sup>Codex Italiae diplomatieus, Lusic, tom. 11, pars 2, sect. 6, xxix).

potestà di Luigi XII in Italia, andò in cerca di nemici contro di lui, che costriugendolo alla difesa, dalle sue conquiste lo distogliessero. Conformemente a questo disegno stuzzicò Arrigo VIIIpur ora montato sul trono d'Inghilerra, acciò dichiarasse la guerra alla Francia, bene sperando per la gioventi e la focosa indole di quel principe che ricusato non avrebbe.

Luigi XII s'era brigato cogli svizzeri a cagione del fissare i sussidii da pagarsi loro (1). L'alleanza tra i cantoni e la Francia ficiva appunto in quell'anno 1510. Il papa incombenzò il vescovo di Sion a cui promise il cappello in premio della opera sua, d'inacerbire l'acerbo che già tra gli svizzeri ed il re ribolliva, e profferiva ad essi maggior copia di denaro se volevano darsi a difendere el'interessi della santa sedia.

(Trad.)

<sup>(1)</sup> Può vedersi in Machiavello quale opinione avesse egli del sistema della Francia di mantenersi gli svizzeri al suo servizio. « Carlo VII, padre del re Luigi XI, avendo o con la sua fortuna e virtù liberata la Francia dagli in-» glesi , conobbe questa necessità di armarsi d'arme pro-" prie, ed ordino nel suo regno le ordinanze delle genti d'ar-" nie e delle fanterie. Di poi il re Luigi, suo figliuolo, spense » quella de' fanti, e cominciò a soldare i svizzeri; il quale » errore seguitato dagli altri, è, come si vede ora in fatto, » cagione de' pericoli di quel regno, perche avendo dato » riputazione agli svizzeri, ha invilito tutte le armi sue, » perchè le fanterie ha spento in tutto, e le sue genti " d'arme ha obbligate alle armi d'altri, perche essendo » assuefatti a militare con isvizzeri, non pare loro di po--» ter vincere senza essi. Di qui nasce che i francesi con-" tro a' svizzeri non bastano, e senza i svizzeri contro ad » altri non provano ». ( Principe, cap 13). - Guicciardini dice a un di presso la stessa cosa.

 Fattosi spalla di costoro, avvisò alle occasioni di romperla col re e gliene porse argomento l'idea di oppressare il duca di Ferrara, il quale in qualità di congiunto alla lega si era approvecciato della malavventura dei veneziani. Aveva riconquistato il Polesine di Rovigo e si era dato a cavare il sale dalle sue saline, la qual cosa da così gran tempo gli era stata vietata. Ma quanto non dovette egli stupirsi quando udi comandarsi dal pontefice che chiudesse que' salinai, e i suoi sudditi a provvedersi di sale nella Romagna obbligasse? Non valse opporre che anche in qualità di vassallo di santa chiesa non era tenuto a tanto. perocchè Giulio diceva essere lui succeduto a tutti i diritti dei veneziani. Allora il duca che da qualche tempo si era posto nella protezione del re, al quale pagava un sussidio di trentamila ducati, lo chiamò in mezzo a quella contestazione. Per la qual cosa sclamò il papa, che il re si chiariva nemico della santa sedia facendosi sostegno ad un vassallo suo ribelle; e ricusando ogni ombra di accordo, mandò le sue genti nel Ferrarese (1).

Accadevano queste cose quando morì il car-

<sup>(1)</sup> Tatti i motivi di contrasto tra il papa e il re sono in una lettera diretta a Margherita d'Austria da Andrea da Burgo, e dal dottore de Mota, ambasciatori di Massimiliano a Luigi XII. Vi si legge tra le altre, ache il papa averafatto sostenere il cardinale d'Auch, e fatto mettere alia colla un servo di questo prelato; e che non permetteva agli ambasciatori di Francia a Roma di spedir lettere senza che fossero comunicate a sua santità, o meglio a sua malignità ».

<sup>(</sup>Raccolta di lettere ec., tom. I, pag. 255).

dinale di Roano, la qual cosa (essendo lui stato personale nemico del papa) dava speranza che fosse più facile la pace non interponendosi più il ministro; ma per li contrari fu un nuovo argomento di briga alla politica papesca, perocchè pensava il pontefice, appoggiato a certe vecchie pretese romane, che a lui si dovesse la masserizia fatta dal cardinale, che per pubblica voce sommava a trecento mila buoni scudi d'oro sonanti (1). Senza dubbio strana di assai era la domanda, ma scema alquanto se ci ricordiamo che quel tesoro proveniva in parte dal denaro raspato in dieci anni nella sua qualità di legato a latere, per mercede delle dispense ch'ei dava in nome della corte di Roma, e da una provvisione di cinquanta mila ducati pagatagli dai principi italiani, all'insaputa del re, al quale quel ministro, malamente vantato pel suo disinteresse, ne aveva fatto confessione prima di morire (2). Il cardinal

(1) BELGAR. Rerum gallic., lib. 12, num. 3.

<sup>(</sup>a) « Spirò a Lione il 25 maggio 1510. Quattro giorni prima Luigi XII essendo lto a trovarlo, Ambuosa in molte lagrime prorompeudo, fece al re la sua confessione generale e ministeriale. Confessò che lasciava ben assasi, acquistati per via che forte gliene doleva; affermando che sui sudditi del re nulla aveva tolto, como venne che da gran tempo riceveva provvisione di 50,000 sudenti da vari principie repubbliche dell'Italia, e 30,000 solamente dai florentini; oltre a ciò ricevuti di ricchi donnativi ed ammassate di grosse sostanze; quindi presagvalo gli permettesse di poterne disporre. Il dabben re adgri a più ch'egli non voleva.

<sup>&</sup>quot; Usò di quella libertà nel auo testamento, il primo ar-" ticolo del quale è singolare: — Lascio a mio nipote (Gior-" gio d'Ambuosa) il mio arcivescovado di Roano e tutta la

Bembo suo confratello dice (1), che i legati nel testamento montavano a sei mila marchi d'oro. cioè a venticinque milioni circa di franchi. Altri dicono ch'era più del doppio. Non era cosa degna del re di piegare alla nuova pretesa di Roma. Così il papa addoppiò lo scalpore contro Francia, e chiamava in suo ajuto gli svizzeri collegati con lui.

Intanto traeva a' suoi disegni anche il re di

» mia sferra (\*) stimata due milioni in oro, insieme ann che li mobili di Gaillon e l'assetto della casa tal quale n sta. Item al mio nipote, gran maestro, capo delle mie " armi , 150,000 ducati d'oro , il mio bel calice stimato n 200,000 acudi, cento pezzi d'oro del valore ciascuno di » 500 scudi , il mio vasellame d'oro e 5000 marchi in va-» scllame d'argento. Item tutto il mio patrimonio al figlio n del gran macstro n.

» Lasciò pure legati di conto agli altri suoi nipoti e n alla sorella: 10,000 franchi ai quattro ordini mendicanti n per celebrar messe alla salute dell'anima sua, e con che » maritare 150 zitelle in onore dei 150 salmi del salterio. » Le sue esequie furono sontuosissime e non mai fatte ad » altro prelato. Il suo cuore restò ai Celestini di Lione, e n il suo corpo fu portato a Roano accompagnato da un-» dici mila preti, mila dugento prelati, e dugento gen-» tiluomini, ec. ».

( Osi di un ministro di stato, del marchese PAULMY ). (1) Stor. venez., lib. 10.

- Bembo dice che lasció in legati 3000 libbre d'oro, che nel suo leccato linguaggio classico vnol dire 300,000 ducati ossia un milione e ducento mila franchi circa. L'autore sbaglia adunque all'ingrosso la sua riduzione, pigliando la libbra d'oro del Bembo per uguale alla libbra di Francia, di sedici oncie, uguale a due marchi, (Trad.)

<sup>(\*)</sup> L'originale ha così : et toute ma déferre; e o m'inganno o credo che con sì fatto vocabolo debbansi intendere gli abili, ornamenti, attrezzi, utensili e simili altre cose che hanno servilo di addobbo, o a personale uso di alcuno; e parmi che l'italiano vocabolo sferra possa ben significare quel deferre poco comune anche nella lingua francese. (Trad.)

Aragona nemico naturale della Francia, dandogia per distaccarlo dalla lega, l'investizione del reame di Napoli (1); la quale contenendo che il vassallo re dovesse con ogni suo siorzo prestarsi al suo sovrano, il papa volle che quella obbligazione fosse da Ferdiuando osservata alla lettera.

Cost mentre Luigi XII ajutava l'imperatore a riconquistare alcune terre veneziane, formavasi una congiunzione contro Francia (2), nella quale già il papa, il re di Aragona, gli svizzeri, e la repubblica di Venezia vi avevano posto, e il re d'Inghilterra faceva temere di pigliarlo.

IV. I papali devastavano la ducea di Ferrara, sei mila svizzeri (3) si appresentavano sul confine settentrionale del Milanese, e un'armata di undici galere veneziane alle quali una ecclesiastica se n'era congiunta, discorreva le acque di Genova. I quali tre assalti contemporanei obbligarono i francesi a lassirare di volo le rive dell'A.

<sup>(1) &</sup>quot;a Investitura Julii papae secundi de regno Siciliae 
n citra pharum in personam Ferdinandi regis ec., n.
Luglio 1510.

<sup>(</sup>MS. della bibl. del re, collezione di Brienna, N. 14 )
— Ma l'atto d'investitura citato qui dall'autore è di cuglio 1510, e i capitoli della lega per la ricuperazione di Bologna e degli altri stati della chiesa portano la data di ottobre 1511. Vedi l'autore più abbasso al nun. X!1.

(Trad.)

<sup>(2)</sup> a Rex est totus indignatus contra pontificem, propher illa 
n quae fecit hactenus, et quia intercept aliquas litteras per 
n quas cognorit quod papa machinabutur res diabolicas conn tra ipsum regem n. (Lettera di Andrea da Burgo e del 
dottore de Mota, a Margherita d'Austria. — Raccolta di 
lettera, ec., tom. 1, p. 270.

<sup>(3)</sup> GUICCIARDINI dice 12,000, e alcune pagine sotto 10,000, lib. 9.

dige per correre alla difensione del Milanese. Ciamonte ebbe la fortuna di potere far buona testa da tutte le parti. Il duca di Ferrara sovvenuto di qualche polso potè metter sosta ai soldati ecclesiastici; fu respinta la discesa, che sulla riviera di Genova fare volevano, i malcontenti frenati. Lo stesso Ciamonte con ciuquecento uomini d'arme, e quattro mila fanti (essendo stato obbligato a dividere il suo esercito) marciò per chiudere la via agli svizzeri che calavano da Bellinzona.

Questi come che non chiudessero il loro sdegoo contro Luigi, pure non chiarirono manifestamente la guerra, ma chiesero arditi il passo a traverso il Milanese, per andarne, dicevano, in ajuto della chiesa; e pigliando strada per la valle che divide il Lago Maggiore da quello di Lugano, tocearono a Varese, trenta miglia da Milano. Dovevasi temere, non s'impodestassero di qualche terra e non andassero a raggiugnere i papali e i veneziani. Ciamonte col suo piccol nerbo gli teneva d'occhio, ritardavali, ma non ardiva commettersi a battaglia.

Que' sei mila svizzeri non avevano artiglieria, appena la metà era provveduta di arme da fuoco, e non più di quattrocento a cavallo; ma a Varese erano stati ingrossati da quattro mila uomini. Marciavano stretti, a piccol passo, e tutto che il terreno lo permettesse mostrando una 
fronte di ottanta a cento uomini. Sulle bandiere 
avevano scritto: Vincitori dei re, amici della giustizia, difenditori di santa chiesa.

Dopo quattro giorni partirono da Varese, non

alla volta di Milano, ma a sinistra verso il territorio veneto; passaron per Castiglione, indi per Vedano, dove varcarono vicino alla sua sorgente l'Olona, poi giunsego ad Appiano. In questa camminata di più giorni avevano già patito assai, e do o che al tutto mancassero i foderi, o che si avvedessero che senza pontaggi non potevano passare i fiumi, diedero tosto le spalle a Como, donde ritornarono nelle loro montagne.

Comechè codesta dimostrazione non sia riuscita a nulla, pure fu cagione che i veneziani recuperare potessero ogni cosa che era stata loro tolta nel principio di questa campagna, tranne Legnago. Osteggiarono anche Verona, ma trovata valida resistenza si levarono quando seppero che Ciamonte, sferratosi dagli svizzeri, accorreva in

ajuto di quella.

In questo tempo la lega s'ingrossò di un nuovo alleato. Ben ci ricorda che il marchese di Mantova era stato menato prigione a Venezia: non aveva requie in quella sua cattività. La sua casa, dopo assaggiata ogni via per restituirlo alla libertà, pensò d'indirizzarsi al Gran Signore col quale il duca aveva avuto qualche relazione: Bajazette colta l'occasione di far mostra del suo credito ovvero della sua autorità sulla repubblica, si fe' promettere dal bailo de' veneziani, che il marchese sarelbe lasciato libero; la Signoria non ardi smentire la parola del suo inviato (1);

<sup>(1)</sup> Così il Guicciardini, lib. 9, c. 2 il quale dice di averlo saputo da autore degno di frde, per mano del quale passava allora tutto il governo dello stato di Mantova; ma il diigentissimo Porcacchi vi nota sotto: « Non trovo in alcun

ma spertissima sempre nel tirar vantaggio dai più minuti accidenti, sparse voce che concedeva all'intermissione del papa quello che veramente era una deferenza al soldano: e il prigione credendosi debitore della sua libertà col pontefice, andò a rendergliene grazie. Giulio allora lo indusse non solo a entrare nella lega, ma anche ad assumere il governo dell'escreito veneziano. Ben è vero che non ebbe maggior premura di quella del lasciarlo; ma se fu un alleato inutile, fu certamente un nemico di meno.

I primi smacchi della lega non tolsero il coraggio al papa; principe di molta energia, di arguti concepimenti, e n'era ben uno lo sgomberare l'Italia dai forestieri, avrebbe potuto essere il benefattore della sua patria se avesse ceduto meno all'impeto delle proprie passioni. Conquistò alla chiesa un dominio, e avrebbe nome fra i grandi pontefici, se avesse avute le virtù che ad un pontesice convengono.

Volle che i veneziani rinovassero coll' armata ingrossata da alcuni bastimenti suoi, il tentativo sulle coste di Genova (1); ma non fu più

<sup>»</sup> altro autore di quelli che ho veduto, questa opinione, che » il marchese di Mantova fosse liberato ad istanza del Tur-» co; ma gli storici veneziani, cioè il Giovio, negli Elogi, " l' Equicola nelle Croniche di Mantova, e altri dicono, che » ad istanza di papa Giulio fosse liberato, e fu la sua li-» berazione, secondo l'Equicora, ai 14 di luglio 1510 ». A questo può aggiungersi che se la liberazione del duca non fosse stata opera di un accordo tra il papa e i veneziani, ne il duca sarebbe andato a renderne grazie al papa, ne i veneziani avrebbono affidato al duca il loro esercito.

<sup>(1)</sup> Lettera di Andrea da Burgo e del dottore de Mota a Margherita d'Austria (Raccolta, ec., tom. 1, pag. 273).

felice del primo. Ad ogni riva la squadra fu tempestata dalle artiglierie, così non potè pigliar terra, e nel ritorno fu dispersa per una burrasca che sommerse cinque galere nei mari della Sicilia.

V. Dopo questo nuovo smacco, il re fe' proporre a Giulio un componimento (1); abbandonava il duca di Ferrara, acconsentendo che la sua causa fosse decisa dai commissari eletti dal papa; ma il papa non voleva che il suo vassallo fosse altramente giudicato che da lui, voleva che Luigi lasciasse in libertà i genovesi, ricusava ogni proposta di accordo, faceva staggire nel castello sant'Angelo l'ambasciatore di Francia, nel che il papa imitava i turchi, e andò tanto innanzi che « essendo venuto a lui per altre faccende un uo-» mo del duca di Savoja, e offerendo che il suo » principe, quando gli piacesse, s'intromette-" rebbe in qualche pratica di pace, proruppe in " tanta indegnazione, che esclamando che era stato » mandato per spia, non per negoziatore, lo fece \* sopra questo incarcerare ed esaminare con tor-» menti » (2). Scomunicava il duca di Ferrara, scomunicava i generali francesi (3). Pressava i napolitani e i veneziani che accorressero coll'armi e colle flotte nel Ferrarese. Colle sue forze s'era

<sup>(1)</sup> Vedi la memoria degli articoli proposti di parte di Luigi XII al papa. ( Haccolta, ec. tom. 2, pag. 85 ). (2) Guicciandini, lib. 9, cap. 3.

<sup>(2)</sup> GUICCIARDINI, IID. 9, cap. 5.
(3) « Cardinalis Papiensis legatus Bononiae misit litteras excommunicatorias capitaneo regi Franciae, nisi abstinate neat ab auxilio ducis Ferrariae. Respondit quod suspensem dent nuncios ejus si amplius redibunt n. ( Ibid., p. 282.).

già impodestato di Modena, e minacciando la capitale aveva costretto ancora una volta il duca ad abbandonare il Polesine. Mai non intrometteva dell'affrettare le fazioni, ordinando a' generali di venirne a battaglia.

Non si sa capire come un re di Francia ed un imperatore non si vendicassero con una guerra più attiva della diserzione di questo antico alleato. Ma la nostra condotta è sempre subordinata al nostro modo di vedere, e Luigi XII e Massimiliano giudicavano molto diversamente di questa

guerra.

VI. Appena udita l'invasione del Ferrarese fatta dagli ecclesiastici, l'imperatore mandò per un araldo a proibire al 'papa di assalire un principe sotto la proteire al 'papa di assalire un principe sotto la protezione dell'imperio. Le parole erano da re, mancava solo di sostenerle coi fatti. Ma Lugi XII che quando era principe del saugue non aveva temuto di guerreggiare il suo signore, entrato poi auch'egli negli scrupoli di Anna di Brettagna sua donna, non avvisava che fosse bene al figliuolo maggiore della chiesa di battagliare il papa senza farsi colpevole di ribellione, ed assembrava un concilio per sapere sino a qual punto la difesa contro un si fatto nemico legittima era. Forse aderiva egli ancora allo spirito del suo secolo per dar animo al suo popolo in questa guerra.

Machiavelli racconta (1) che trovandosi un giorno con Robertet, secretario di stato, quando un dipintore portò il ritratto del cardinal d'Ambuosa:

Summed to Legang

<sup>(1)</sup> Terza legazione alla corte di Francia, lettera del 2 settembre 1510.

"O padron mio, disse, se tu fossi vivo noi sa-

» remmo col nostro esercito a Roma ».

Tutto il clero di Francia raunato a Tours nel mese di settembre 1510, era tutto intento a illuminare o ad acquietare la coscienza del re colla soluzione delle otto quistioni seguenti (1):

1.º Può egli un papa coscientemente dichiarire la guerra, fare accolta di truppe, mantenerle, mandarle ad oste quando non si tratta nè di religione nè del dominio ecclesiastico?

Rispondeva il concilio, non poterlo nè doverlo

il papa.

Sicuramente che lo spirito santo non è autore di questa risposta, perocchè non poteasi privare il papa, come sovrano, del diritto di fare la guerra per interessi alieni da quelli immediati del proprio dominio. Luigi stesso ne dava l'esempio, guerreggiando pel duca di Ferrara.

2.º E permesso ad un principe che la sua persona ed i suoi stati difende contro il papa, di propulsare gli assalti colle armi? E può anche staggire le terre della chiesa non per tenerle, ma solo per togliere al suo nemico la via di nuo-

cergli?

La quistione fu sciolta pel sì con questa clausola, che il principe in guerra col papa non può dopo averle conquistate ritenersi le terre della chiesa.

3.º Quando un papa perseguita per odio un principe, quel principe può essere licenziato a sottrarsi all'obbedienza pontificia?

<sup>(1)</sup> Stor. Eccl., lib. 121.

Rispondeva il concilio, poterlo non in tutto, ma in quanto solamente conveniva alla difesa dei

temporali suoi diritti.

4.º Posto che il principe siasi sottratto alla obbedienza pontificale, che deve fare egli? e come, nei casi che bisogna aver ricorso alla santa sedia. devono comportarsi i suoi sudditi?

L'assemblea decideva doversene stare alla pram-

matica sanzione di Carlo VIII.

5.º È permesso a un principe cristiano di assumere la difesa di un altro principe cristiano suo collegato in una legittima causa contro il papa?

Risposero pel sì.

6.º Se il papa pretende a diritti sui dominii di un principe che domanda, le differenze siano rimesse ad arbitri, può egli il papa guerreggiarlo giustamente? Può il principe aggresso far resistenza, e i suoi collegati soccorrerlo?

Decisero, la difesa e gli ajuti essere legittimi.

7.º Se il papa sentenzia contro un principe che si rimette agli arbitri, deve questo principe obbedire, eziandio se andando a Roma non è sicuro?

8.º Se il papa in istato di guerra e senza osservare nessuna formalità, scomunica quel principe e quelli che alla sua causa partecipano, di qual valore è quella scomunica?

Decideva il concilio che in ambo i casi la censura era irrita e nulla, e da aversi siccome nonobbligatoria.

Ben si vede quali vantaggi da codesti scrupoli ne dovessero addivenire al papa in una guerra in cui i generali per operare doveano aspettare le decisioni de' teologi.

. Il consiglio di stato fe' ben più dell'assemblea de' vescovi. Promosso dal celebre Matteo Lango, vescovo di Gurgio ed ambasciatore di Massimiliano, propose la convocatione di un concilio generale per la riforma della chiesa nel suo capo e nei suoi membri. Miglior mezzo per togliere dagli acrupoli il re era appunto di spogliare il suo avversario dell'ufficio che sacro lo rendeva.

VII. Diverso motivo moveva l'imperatore a desiderare la deposizione del papa. Massimiliano incapace di formare i gran disegni, perocchè inerte e senza preveggenza, aspirava a riunire il pontificato all'imperio. Ci rimane ancora la lettera in cui confida questo suo strano progetto a un barone della sua corte (1), e spiega i modi coi quali intendeva di arrivare al suo proposito. Narra di avere mercantato con alcuni cardinali per una somma di trecento mila ducati da prestarsi a lui pei conti Fugger di Augusta e da pagarsi, diceva, sulle rendite del nostro pontificato. Nè la tiara bastava alla sua ambizione, perocchè

<sup>(1)</sup> Al barone di Lichtenstein. Vedi Monita politica ad seranizimos imp. rom. principer, de immensa curiae romanae potentia moderanda. Francoforte, 1600, Questa lettera è nella Raccolta delle lettere di Luigi XII, 10m. 3, pag. 324. In un'altra lettera a sua figlia (ivi, tom. 4, pag. 1) dice che ordina una trattazione col papa per diventar suo conditato e che rimuneia al matrimonio, che non volera più bazzicare con domo ignude, che incomincia aver pratica con conditato bene, vita i la parzialito magili era i la loca di considera di

scrivera alla sua figliuola governatrice dei Paesi Bassi (1), che oltre al diventar papa voleva essere eziandio dopo morte canonizzato, « acciocche » diceva egli, m'indrizziate voi un giorno le vonstre orazioni, della qual cosa mi farò gloria, » per questo priegovi mi mandiate due o trecento mila ducati per facilitarmi l'esecuzione di questo discono mentione del presenta di segono » (2).

Inlanto seguendo l'esempio de' romani Cesari suo intecessori, aggiunse. a' suoi titoli quello di pontifex maximus, e il papa per non restare indietro pigliò quello di Caesar (3). Pareva che tutti codesti principi avessero cambiato la parte: Massimiliano voleva esser papa e santo, Luigi XII teneva un concilio, papa Giulio aggiugnendo il titolo di Cesare a quello di vicario di Gesù Cristo copriva i canuti suoi eapelli di un elmo, e chiudeva il corpo nella corazza per menare una corte composta di vecchi preti, sotto la gragnuola delle attiglierie. Rigogliva egli ne' suoi guerreschi pensamenti, quando fu sorpreso da acuta malattia (4) eagionala, è fama, dalla acerba collera per lui cagionala, è fama, dalla acerba collera per lui

<sup>(1)</sup> Raccolta di lettere del re Luigi XII e di alcuni altri principi del suo tempo, vol. 4.º

<sup>(2) 4</sup> Questa strana voglia di Massimiliano d'esercitar nil papato non si poteva quasi mettere in dubbio n. (Denna, Rivoluz. d'Italia, lib. 20, cap. 2).

<sup>(3)</sup> Dusos, Storia della lega di Cambrai. Tom. 1, lib. 2, pag. 261.

<sup>(6)</sup> a Questa sera giunse per tre spacci al re, che il mpapa è come se morto fosse, non ci essendo più rimedio malla sua vita n. (Lettera di Giovanni Caulier a Margherita d' Austria. Raccolta di lettere, cc., tom. 2, pag. 59). all papa è sempre infermo, ma la speranza che motoja, non e più tanta come quattro giorni fa n. (Ibid, p. 63).

sentita alla notizia di quel concilio. In questo nuovo pericolo nou mutò punto quel tenace suo carattere; sul doloroso letto non meno che nel consiglio ferreo e indomabile del pari, uon volle mai ristarsi a dispetto di una febbre bollente dal bere in ghiaccio e dal mangiare frutta crude; della qual pazza regola trionfò il robusto suo temperamento, ma non era ancora in caso di lasciar Bologna quando seppe che i francesi erano lontani solo tre miglia.

Ciamonte, consigliato dai Bentivogli spodestati signori di Bologna, tendeva a staggire per sorpresa il papa, ch'ei sapeva guardato da poca gente e in mezzo ad un popolo fra cui i Bentivoglieschi erano assa:

VIII. A Bologna si aspettavano truppe da Napoli, sapevasi essere in cammino parte del veneziano esercito; ma non comparivano nè questi nè quelli, e i francesi erano alle porte.

Lo storico della lega di Cambraí (1), in proposito al partito preso dal Ciamonte per suggestione dei fuorusciti di Bologna, fa questa riflessione confermata spesse volte dall'esperienza. Tradisce la prudenza, dic'egli, chi disegna contro uno stato fondandosi alle relazioni infedeli di quelli cui le rivoluzioni hanno cacciato fuori. Pure non era poi tanto temeraria quell'impresa, se hassi a giudicarne dalla bella paura che n'ebbe la poutificia corte, sapendo avere da costo un esercito, che anche senza alcuno intendimento al di den-

<sup>(1)</sup> Dunos, lib. 2. Macmavelli scrisse un intiero capitolo sul pericolo del confidarsi ai fuorusciti.

tro poteva far forza contro una città mal guarnita e peggio difesa. Anco la ritirata era impedita per le truppe leggieri che scorribandavano la campagna. Tutti i vecchi prelati che seguitavano il papa si credevano già presi; i più audaci si presentavano a Giulio per propor lui nna via di accordo col Ciamonte; ma Giulio era inconcusso; infuriava, arrabbiava e tempestava gli ambasciatori di Venezia e di Napoli, accagionando di quel suo pericolo la lentezza delle loro truppe.

Non perciò s'intimidiva. Anzichè aderire agli accordi spediva corrieri sopra corrieri per far avanzare il passo ai generali veneti e napolitani: dava coraggio a quella poca guernigione, concitava i bolognesi ad assumere le armi largheggiando colle promesse d'immunità e di privilegi; obbligò l'ambasciatore d'Inghilterra di andarne ai generali di Francia, e minacciarli di una rottura col suo padrone se entravano in Bologna. Lo stesso volle da quello di Aragona e dal ministro cesareo.

Nondimanco quando e' si avvide che nessuna notizia si aveva delle truppe aspettate indarno; che nè il popolo nè il presidio si mostravano disposti alla difesa, si lasciò strappare l'adesione di venirne a componimento. Ciamonte che pure era sbigottito della ardita sua impresa, nè era certo se la sua corte approvata l'avrebbe, e a cui i ministri d'Inghilterra, di Aragona e dell'impero intimavano di far sosta, fu ben lieto di trarsi da quel labirinto per una composizione, dalla quale senza venire ai mezzi della forza ritraeva grandi vantaggi.

S'incominciò da una sospensione di offese per DARU, T. V.

due giorni, de' quali parte fu consumata in contenzioni sulla scelta dei plenipotenziari, finalmente si accordarono iu alcuni patti, e fu che la lega di Cambrai sarebbe mantenuta; sgomberassero gli ecclesiastici il ducato di Ferrara, le differenze tra il duca ed il papa si decidessero per giulici che si dovessero deputare concordemente; ma in quella sera medesima che spirava l'armistizio compariva a Bologna l'esercito veneziano.

Se convien credere al Guicciardini autore presso che contemporaneo (1), e a un testimonio oculare com'era Paolo Giovio, vescovo di Nocera, componevano quell'antiguardo una squadra di turchi chiamati o fatti levare dal papa per opporgli ai francesi, o, com' è più verosimile, che nel veneziano esercito servivano (2). « Strano spettacolo " dayvero, dice uno storico (3), che il santo pa-" dre fosse difeso da una squadra d'infedeli, con-» tro l'esercito del re cristianissimo ». I veneziani e gli spagnuoli entrarono nella città la seguente notte; il papa riassunse la solita alterezza, ruppe le conferenze, e Ciamonte lasciatosi sdrucciolare di mano la buona occasione si ritirò nel Ferrarese pieno di vergogna per non avere saputo usare del tempo, nemico degli ingrati, perocchè sì fatte ci-

<sup>(1)</sup> Lib. 9.

<sup>(2)</sup> La repubblica aveva tolto al suo servizio sino dallo scorso anno una squadra di cinquecento cavalicri turchi, che erano sotto gli ordini di Giovanni Epirota.

<sup>—</sup> Guicciandini dice espressamente a una squadra di tur-» chi ch' erano ai soldi dei veneziani ». (Trad.) (3) Санкієв, Storia di Francia, Luigi XII.

mentose fazioni sono ancor più cimentose non guidate a buon fine. Mori poco appresso straziato dal rimorso di avere guerreggiato il papa, al quale mandò chiedere l'assoluzione (1).

1X. (1511) Giulio buttò il suo esercito allora formidabile, nel Ferrarese, il quale per via s'insignori di Sassuolo e di Formigine. Agognava il papa ad espugnar Ferrara; ma cruciava il dicembre, la sua corte e gli stessi suoi generali sbigottivano al pensiero di un assedio che dovea riuscire lungo e faticoso, trovandosi la terra in buono stato di dicesa e la stagione rigida assai. Ciascuno sapeva quanto travaglio sovrastasse lui dovendo combattere sotto agli occhi di un padrone, per il quale le fazioni di guerra non erano mai abbastanza vigorose.

L'attuosità degli apparecchi militari non distoglieva l'italiana politica dai mezzi a lei più consueti. Il papa stuzzicava con offerte abbagliatrici,
che il duca di Ferraru si togliesse dalla causa
della Francia. Il duca non si lasciò sedurre, ma
sedusse anzi il messo che profferì di avvelenare
il papa; per buona ventura il cavaliere Bajardo, commosso a sdegno per così infame proposta, dichiarò di voler fare impiccare il traditore ed avvisarne il pontefice, alla qual cosa
rispose il duca nelle spalle stringendosi: « Eb» bene, se Dio non ci rimedia, voi ed io ce ne
» pentiremo » (2).

<sup>(1)</sup> Montfaucon, Monumenti della monarchia francese. Tom. 4, p. 317).

<sup>(2)</sup> Storia del cavaliere Bajardo, cap. 45.

<sup>- &</sup>quot; Dobbiamo per altro dire, a difesa della riputazione

Affine di occupare altrove l'operosità del papa gli fu' proposta l'espugnazione della Concordia e della Mirandola. Non vi aveva nè diritto, nè ragioni; quelle due terre non appartenevano al duca di Ferrara, non appartenevano al dominio della chiesa, ma tenevale siccome feudo dell'imperio il conte Pico della Mirandola, e il papa medesimo accoglieva alcuni giorni prima nella sua alleanza un principe di quella casa, per un breve che certificavalo della protezione della santa sedia. Ma fecesi intendere (') a Gisilio che il pos-

" del duca di Ferrara, che si può spesse volte dubitare " della veracità dei racconti del leale servitore ( di Ba-" jardo ) che ha scritti questi commentari".

(Sissonn, Storia delle repubb. ital, 10m. 14, pag. 94. ). In falti questo cattivo biografo narra altove un altro fatto che merita la stessa credenza, ed è che quando gli svizzeri calarono verso Gallarate, Ciamonto fece avvelenare tutti i vini accioechè bevendone essi morissero; pure quantunque si nibbricassero quasi tutti, nessuno mori, laddove essendo tornati i francesi, più di duccento che ne saseggiarono, finirono la vita.

(i) A retificare la poca castlezza del nostro storico, e come papa Guilio non cra uomo cui si potesse dar cosa ad intendere, serva il seguente passo del Guicicardini, bi, 9, cap. 3. « Il pontelice impasiente che le sue genti non procedessero piu oltre, nè ammettendo le scuse, che della stagione del tempo, e dell'altre dificultà gli facenvano i snoi capitani, chiamatigli tutti a Bologna propose si andasse a campo a Ferrara; approvando il parer suo solamente gli ambasciatori venezioni, o per non lo sdesagnare contradicendogli, o perché i a doldati loro ritornassero più vicini ai confini: dannandolo tutti gli altri, ma in vano; perchè non consultava più, ma comandava.

"Fu adunque deliberato che si andasse col campo a "Ferrara, ma con aggiunta, che per impedire ai Frau-" cesi il soccorreria, si tentasse, in caso non apparisse " molto difficile, la Mirandola ".

sesso di quelle piazze importava, per aprirsi una via sul Milanese, ed egli nella bellicosa sua foga, non potendo assaltar Ferrara, si appigliò a tuttochè si volle. Concordia fu sorpresa ed avuta senza oppugnazione; ma furono a tempo i francesi a presidiare la Mirandola. Giulio mandò ad osteggiarla. L'artiglieria cominciò a trarre il quarto dì: gli assediatori pativano assai pel freddo, e già difettavano i viveri. Valorosa difesa facevano que' di dentro. Il papa tacciando i suoi capitani ora di viltà ora di perfidia, avvisò di volersi egli stesso recare al campo. Nè valsero a rimoverlo le rappresentanze de' più gravi personaggi della sua corte, non le lagrime dei più timidi, non le ragioni de' suoi medici, non l'acerbità del verno. Partì a salute non integra il 2 gennajo 1511.

Avvisati di questo i francesi, il cavaliere Bajardo s' imboscò per agguatare il papa presso ad un castello dove la corte pontificia aveva passato la notte. Il papa era uscito in viaggio, ma il tempo si era fatto tanto orrido che la comitiva lo supplicava di dare indietro: aderiva a stento, nè appena erasi risolto a ciò, che ecco venirne a briglia sciolta alcuni de' suoi che essendo acdati innanzi, erano caduti nell'agguato e fuggivano inseguiti dai francesi. Il pontefice stesso saltato dalla sua lettica si salvò nel castello a piedi, dov'ebbe appena il tempo di far levare il ponte; anzi vi porse mano egli stesso: " E fu que-» sto buona presenza di spirito, perocchè se in-" dugiava solamente il dire di un pater noster, " l'avrebbono ghermito. Chi restò musso su il " buono cavalier Bajardo, che nel castello senza

n arliglierie entrare non poteva, e sostare non n poteva per tena che fosse alla schiena riciso; fe n molti prigioni e ritornò basso basso. Per questa n paura Giulio tremò tutto il di dalla febbre n (1).

In onta a tante difficoltà giunse il papa al suo campo. Sin dal primo giorno piantò il suo alloggio « in una casetta di un villano, dice il Guicn ciardini, sottoposta ai colpi delle artiglierie den gl'inimici, perchè non era più lontana dalle mura della Mirandola, che tiri in due rate una ma balestra comune n. Da quel punto chiuso nella corazza e nell'elmo, sempre a cavallo, sempre alla testa de' suoi soldati, mescolanza di romani, napolitani, veneti, greci, dalmatini e turchi, e con animo più che da pontelfice gli animava colla promessa del sacco (2), pressava i lavori, le batterie dirigeva, e a ciascuna o fatica o pericolo pigliava parte (3).

(1) Storia del cavalier Bajardo, cap. 43.
(2) Monifaccon, tom. 4, pag. 117.

(3) « Ed era certamente coas notabile, e agli occhi degli nomini molto mova, che il re di Francia, principe secolare, di ctà ancora fresca, e allora di assi prospera disposizione, nutrito dalla giovinezza nelle armi, al presente riposandosi nelle camere amministrasse per capitani una guerra fatta principalmente contro a lui: e da naltra parte vedere che il sommo pontefice, vicario di Cristo in terra, vecchio ed infermo, e nutrito nelle comodità e nei piaceri, si fosse condotto in persona u na rguerra suscitata da lui contro ai cristiani, a campo a vuna terra ignobile, dove sottoponendosi come capitano di eserciti, alle fatiche ed ai pericoli, non riteneva di pontefice altre che l'àbilo ed il nome »

(GUICCIARDINI, lib. 9, cap. 4). (Trad.)

Questa città assediata da un papa, era da una donna difesa, la contessa della Mirandola (1).

Ma la neve che grossissima tuttavia cadeva dal cielo, e gli smisurati freddi facevano ardua fuor modo l'opera de' guastatori. Mancavano di grossa artiglieria, e quell'assedio impreso così alla sprovvista andava a rilento. Riuscirono a tirare il papa alla Concordia, donde ei si levò bentosto e ritornato al campo alloggiò « in una chiesetta pro-" pinqua alle sue artiglierie, e più vicina alle " mura, che non era l'alloggiamento primo. Da » un colpo di cannone tirato da quelli di dentro » erano stati ammazzati nella cucina sua due no-» mini; per il quale pericolo partitosi di quello » alloggiamento, e di poi perchè non poteva tem-» perare sè medesimo, il di seguente ritornatovi, » era stato costretto per nuovi pericoli ridursi " nell'alloggiamento del cardinale Regino; dove » quegli di dentro sapendo per avventura egli » esservisi trasferito, indirizzavano un'artiglieria » grossa non seuza pericolo della sua vita ».

Certo è che un generale non avrebbe potuto far meglio. Finalmente pressurando di giorno e di notte fu paperto largo squarcio; oltre a questi orazione sonì pressonalmente le acque dei fossi congelate, che sostenevano i soldati. Stavano già per venirne all'assalto, allorchè gli assediati « man» darono ambasciatori al pontefice per arrendersi » con patto che fossero salve le persone e le robe

<sup>(1)</sup> Non la contessa Pico governava le difese della Mirandola, ma Alessandro Triulzio, nipote di Giangiacomo, e cugino della contessa. (Trad.)

» di tutti. Il quale, benchè da principio rispon-» desse non voler obbligarsi a salvare la vita dei » soldati, pure alla fine vinto dai preghi di tutti » i suoi gli accettò: » ed egli entrò nella Mirandola per la breccia, come fatto avrebbe un giovane conquistatore (1).

Dopo questo il papa fu obbligato a dare indietro, perchè giugnevano molto grossi i francesi. Un così operoso alleato lasciava poco da fare ai veneziani. Ei solo teneva occupato mezzo il loro esercito in su quel di Ferrara, così che quasi all'incria riduceva il restante che nel Friuli e sull'Adige osteggiava. Perciò la guerra colà riducevasi ai guasti. Con maggiore esercito chi sa dove avrebbe finito quel bellicoso pontefice. Narrano molti scrittori che un di gettasse nel Tevere le chiavi di san Pietro, sclamando: Claves Sancti Petri nil juvant, valeat Sancti Pauli gladius. Le chiavi di san Pietro non contano, valga la spada di san Paolo. Se questo aneddoto è inven-

1 1700

<sup>(1)</sup> Pecca qui il Daru con un' altra reticenza indegna della storica imparzialità. I giovanetti principi che signo-reggiavano allora la Mirandola erano nipoti di Gianjacopo della controla contr

tato da scrittori satirici, non però pinge men bene l'animo di quel pontefice. Ma e' sentiva la verità di quella sentenza del Guicciardino, che i papi sono sempre nella guerra mal serviti, del che lagnavasene di continuo. Pure la poca energia delle sue truppe e de' suoi capitani, dava risalto maggiore al rigoglio del suo carattere. Svolgeva egli già il suo gran disegno di purgare dai barbari l'Italia e farsene lui dominatore. Traeva con seco i veneziani, il marchese di Mantova, i romagnoli ed i napolitani; eccitava mutamenti a Firenze, i genovesi disponeva. Così l'indiscrezione di Luigi XII aveva ridotte tutte le potenze dell' Italia sotto le medesime insegne : perocchè s' era egli apertamente manifestato, e ciascuno degli oratori stranieri che stavano alla sua corte avevano scritto a casa loro, volersi egli congiungere collo imperatore e partirsi tra loro l'Italia (1). Gli eserciti portavano il gastigo delle operate devastazioni: i francesi che erano con la Palissa nel Friuli stettero sei di senza pane, le infermità sopravennero a fare orrida messe, così la Palissa appena la metà ricondusse de' suoi : i Grigioni che stavano ai soldi dello imperatore perirono tutti, e appena due o tre, dicono, rividero n loro pacco (-).

Ferdinando di Aragona che ben si avvedera doversi avere tosto o tardi addosso i francesi, sia pure nel reame di Napoli se erano avventurosi

(2) Storia del cavaliere Bajardo, cap. 46.

<sup>(</sup>t) MACHIAVELLO. Terza legazione alla corte di Francia. Lettera del 9 agosto 1510.

nell'Italia, o sia sui confini della Spagna, metteva ogni mezzo in opera per staccare da Luigi XII Massimiliano, al qual fine ad amendue propose trattazioni di pace (1). Il vescovo Gurgense fu dallo imperatore mandato a Bologna dov'era

il papa.

Ma al tutto incomposto con la pace era l'arroganza di questo prete ambasciatore, « al quale » essendosi fatto incontro l'ambasciatore, che il » senato veneziano teneva appresso al pontefice. » egli pieno di fasto inestimabile se gli voltò con » parole e gesti molto superbi, sdegnandosi che » uno che rappresentava gl'inimici di Cesare avesse » avuto ardire di presentarsi al cospetto suo (2). » Poi avendo il pontefice con suo consentimento » deputati a trattare seco tre cardinali, i quali » aspettandolo all'ora che erano convenuti di es-» sere insieme, egli, come se sosse cosa indegna " di lui trattare con altri che col pontefice, mandò » a trattare con loro tre de' suoi gentiluomini, » scusandosi di essere occupato in altre faccen-» de (3): la quale indegnità divorava insieme con

<sup>(1)</sup> Mercurino di Gattinara, che era ambasciatore di Massimiliano in Ispagna, scrisse a Margherita d'Austria una lettera assai curiosa, nella quale le manda i consigli del re di Aragona cul cuntegno che debbe tenere l'imperatore. (Raccolta di lettere, tom. 1, [ag. 273 ).

<sup>(2)</sup> Questa circostanza la sappiamo dallo stesso vescovo Gurgense « Cum ego, dice egli in una lettera al vescovo n di Parigi, jam quasi itinere accinctus intellexissem venisse inter alios etiam oratorem Venctorum ut me con-» duceret, effeci statim medio magistri caeremoniarum ponn tificis et aliorum, ut jussus fuerit exire comitivam, quod n valde indigne de me tulit n. (Raccolta di lett., t. 2, p. 140). (3) MONTFAUCON, tom. 4, p. 118.

" molte altre il pontefice, vincendo la sua natura
" l'odio incredibile contro ai francesi (1) ".

Era difficil cosa che un trattatore così petulante come era il vescovo Gurgense, e un così inflessibil pincipe come Giulio, si componessero in una faccenda nella quale occorrevano reciproche concessioni. Il ministro cesareo voleva che i veneziani cedessero Verona, Vicenza, Treviso e Padova, e si riconciliasse il papa col re di Francia. I veneziani dar volevano neppur due di codeste provincie, e Giulio rispondeva di non volere per nisun conto lasciare lo stato di Milano al re, dovesse metterci il papato e poi la vita. Furono dunque lasciate le conferenze e ritornossi alle armi (2).

(1) GUICCIARDINI, lib. 9, cap. 5. (Trad.)
(2) L'autore passa troppo rapidamente su queste pratiche. Ecco come si spiega Sismondi (Storia delle repubbliche

ital., tom. 14, pag. 99 ). " Protestava sempre il vescovo di Gurck, che Massi-» miliano non avrebbe acconsentito mai a lasciare ai veneziani Padova e Treviso, unici avanzi di tutto il loro » territorio, ov'essi non pagassero dugentomila ducati per » la prima investitura di quelle due città, e non si ob-» bligassero inoltre ad un annuo tributo di einquantamila " ducati. I veneziani, vedendosi abbandonati dal papa, » furono costretti di accondiscendere a quelle esorbitanti » domande, ed offrirono di pagare in varie rate a lunghi " termini i dugento mila ducati. Ciò pattuito, ottennero » pure una diminuzione dell' annuo tributo richiesto; ne più non restava altro obbietto di contess che il pan triarcato d'Aquiteja, che i veneziani volevano pur con-» servare, quando il vescovo di Gurck domandò al papa » un'altra udienza per comporre altresi le differenze del » re di Francia e del duca di Ferrara colla santa sede. Di-» ceva il Lang che Lodovico XII era mosso dal più ar-» dente desiderio di fare la pace; soggiungeva ch'egli era » disposto ad acconsentire al sagrificio di molti de'più cari in-

X. (1511) Il re di Francia nell'antecedente anno non aveva fatto dimostrazione alcuna di attività, di energia e di buoni fondamenti di guerra, conveniva dunque aspettarsi un maggiore sforzo in questo. Di vero Ciamonte era morto, e il maresciallo Triulzi che recò in sè il governo delle cose, riguadagnò con poca difficoltà quanto il papa conquistato aveva in su quel di Ferrara, espugnò per assalto Concordia, riprese alcune altre terre, ma non gli riuscì di far svignare l'esercito confederato dalla sua stazione sull'angolo che fa la Burana, colà dove si versa nel Po. Il duca di Ferrara assecondava le fazioni dei francesi, e i veneziani perdettero una seconda flotta che si era avventurata nelle acque interiori. " Come (1) il papa intese essersi messo il Triul-

nteressi della cassa d'Este; ma Giulio II non potè raffrenarsi ed acottario più oltre, e rispose che non alcune noncessioni desiderava, ma che soltanto l'assoluto abbandono del duca poteva appagarlo: perciocché risoluto nera a perigliare la tiara ed anche la vita per castigare ni il duca di Ferrara. Soggiunne di non comprendere come mai Massimiliano non approfittasse dell'occasione che ngli si appresentava di vendicarsi colle arnoi e col danaro naltrui delle innumerevoli ingiurie ricevute dai francesi; re che tale esser dovera lo scopo di tutti i trattati edi prezza dei sacrifici chi egli impoueva ai veneziani per rirocnciliarii coll'imperio.

n Il vescoro di Gurck disputò alcun tempo intorno a "Nueva-pessata" che navero riuscirgii inaspettate; ma ni breve conobbe l'impossimma di merce di Garcado le pretese di Giulio II colle affatto diverse istruzioni che navera ricevute dal suo padrone. Allora, atterrito dall'impetto del pontellee, disse di voler partire incontanente; e di fatti, appena terminata l'udienza, perti n'(Trad.) (1) Parole del Guicciardini, ilb. 9, cap. 5, tradobte con qualche differenza dal Dan. (Trad.)

» zio, si parti da Bologna per andare all' esercito » a fine d'indurre con la presenza sua i capitani » a combattere con gl'inimici, alla qual cosa non » gli aveva potuti disporre nè con lettere nè con » ambasciate. Partì con intenzione di alloggiare " il primo giorno a Cento; ma fu necessitato » ad alloggiare nella terra della Pieve, perchè " mille fanti (1) de' suoi entrati in Cento non vo-» levano partirsene, se prima non ricevevano lo " stipendio. Dalla qual cosa forse stomacato, o » considerando più d'appresso il pericolo mu-" tata sentenza, ritornò il dì seguente in Bolo-" gna, ove crescendogli per l'approssimarsi del " Triulzio il timore se ne andò a Ravenna, non » per il cammino diritto, ma pigliando per paura » del duca di Ferrara la strada più lunga di For-" li (a) ". Un cardinale per avere osato biasimare questa caparbietà e lasciata la terra confidata al suo governo, ci giuntò la vita (3). L'esercito ec-

<sup>(1)</sup> Un picciol corpo traduce il Danu, ma per que' tempi (Trad.) mille fanti non erano un picciol corpo. (2) Giulio si ritirò a Forli, traduce il DARU. (Trad.)

<sup>(3) &</sup>quot;In oltre, madama, quello che aucora più enor-me e, si è che il nipote del papa e governatore del suo o esercito, sabato mattina incontrando sul mercato di Ra-» venna il cardinal di Pavia (governatore di Bologna) gli » piantò un pugnale nello stemaco, e incontanente lo fece » basire da suoi staffieri, per questa sela cagione a quanto » dicesi, che il detto cardinale in presenza di molti gli o disse che per la sua cattiva condotta era stato motivo o di tale inconveniente ».

<sup>(</sup>Spaccio di Ferry-Carondelet a Margherita d'Austria. Raccolta di Lettere ec. , tom. 2, pag. 246.)

<sup>&</sup>quot; Madama, questa mattina sono stato avvisato di certo " della morte del cardinal di Pavia, la qual è che il papa " avendo intese come il detto cardinale si era dipartito

clesiastico volle fare un tentativo per salvare Bologna; ma i cittadini chiusero le porte, fecero a pezzi una statua di Giulio, opera di Michelangelo (1), cacciarono il legato, chiamarono i francesi, i quali assaltarono gli ecclesiastici, gli rupero e misero in fuga. Dipendeva dal Triulzi di andar oltre, e già Imola mandava le sue chiavi(2),

n da Bologna travisato, e non essendo la sua santità molnto contenta di quella partenza e intendendo che veniva nalla sua corte da lui, tutto corracciato mandò perchè non la lasciassero venire; ed allora il duca di Urbino nche era nemico del detto cardinale, e per le cattive parole dette dal papa, gli andò incontro e gli consengnò un pagnale nel corpo, intanto che gli altri della guardia del detto papa, lo finirono di ammazzare n.

<sup>(</sup>Lettera di Andrea da Burgo, ibid., pag. 291.)

— Di quest'assassinio commesso nel cardinal di Pavia, ilegno forre per tanta dignità di non esser violato, ma degnissimo per i suoi vizi enormi ed infiniti di qualunque acerbissimo supplizio, e della strana assoluzione data dal papa a suo nipote, tutte cose che ad edificazione dei costumi si faceano dai preti a que' tempi, si veda il Guocanons, ilb. 9, cap. 5, e e lib. 10, cap. 1. (Trad.)

<sup>(1) &</sup>quot;Alcuni del popolo sdegnati contro il papa presero na statua di lui, le fecero saltar via la testa e per disprezzo mabbruciarono il rimanente, dicendo di esso papa quanto mpoteano e sapeano m. (Raccolta, ec., tom. 2, pag. 244).

<sup>(</sup>a) Puossi velere nella citata Baccolta, tom. 2, p. 33, la relazione che il mareciallo Triulis mandò al red questa impresa. « Dei loro fauti che aveano raggianta la montagna, ne furono uccisi da 3000 circa. Quei di Bo» logna lanno preso incirca 1500 cavalli, e i nostri pres1800 per la compania de la compania del c

quando per ordine del re dovette far sosta ai confini dello stato ecclesiastico (1).

XI. Anzichè trionfare del pontefice col cannone volevano battagliarlo colle armi spirituali (2). L'imperatore ed il re lo citavano al concilio convocato da loro a Pisa. Se Luigi XII è per difetti non pochi degno di biasmo, in questo caso la sua moderazione è degna per vero di lode (3). Non solamente arrestò il corso alle vittoriose sue armi, ma vietò eziandio che nel suo reame alcun segno di pubblica festa si facesse. Fece ancora offerire la pace a Giulio, a cui non ispiaceva di poter giuocare di tempo, sempre persistendo a

<sup>&</sup>quot;, ma alla virtú loro. Sire, se si volesse mandare le inse" gne e bandiere che furono prese, ce ne sarebbo da ca" ricare un mulo. C'è tra le altre quella del papa, hella,
" pomposa, che ha le sue armi e così superbe: è quella
" della sua persona ".

<sup>(1)</sup> Vi è qualche inesatteza in questi fatti che l' autore race dal Gencannus, fra cui diec che i cittadini cacciarono il legato e chiamarono i francesi: veramente il legato del papa che era appunto quel cardinal di Pavia di cui si parlò qui appresso, non fu cacciato ma fuggi via da se; e i cittadini anzichò chiamare i francesi gli verdevano di mala voglia e volevano invece i Bentivoglio ; gli ceclesiastici poi furono rotti non dai francesi, ma dal popolo e dai villani che giù caluvano da ogni parte con ismisurati gridi e romori e totsero loro le artiglierie e le munisioni con quantità grande di carriaggi pette sopravvenendo i francesi totsero al popolo e ai villani delle cose guadignate la maggior parte.

<sup>(2)</sup> Le lettere dei cardinali all' arciduca d'Austria ed a Margherita d'Austria, per la convocazione di quel concilio, sono nella Raccolta delle lettere di Luigi XII, tom. 2, pag. 235.

<sup>(3) «</sup> Il re non potrebbe mostrarsi più umile di quello n che fa, e a quest' ora si mostra tulto inclinato a pacinicarsi col papa n. (Raccolta, ec., tom. 2, pag. 250.)

dettar condizioni, quale dettar le poteva un irritato vincitore (1). Ma quello che è più incredibile ancora, mandò al Triulzio che riducesse subitamente l'esercito nel ducato di Milano, e licenziò quasi tutti i suoi fanti; strano errore che ogni anno rinnovavasi.

Intanto recava al papa non poca molestia il futuro concilio, per indebolire l'autorità del quale avvisò di opporne un altro convocato da lui.

Componevano il concilio anatemizzato dal papa e che da Pisa a Milano saltellava, il clero di Francia e tre o quattro cardinali italiani. I vescovi della Magna concepito il secreto disegno dello imperatore ricusarono di andarvi, nè da altronde convenne pure un prelato. Non era dunque da credersi che un concilio di così pochi membri, raunato in mezzo al fragore delle battaglie e da prelati di un solo paese, potessesi spacciare per l'organo della chiesa universale, regolatrice vera delle opinioni del mondo cristiano, e gli stessi padri che si dicevano il sole della terra e la luce del mondo (2) dovettero lasciar Pisa straziata dalle discordie per rifuggire a Milano, dove dopo avere citato tre volte papa Giulio II diedero il 21 aprile 1520 il seguente decreto:

" In nome del padre, del figliuolo e dello spirito santo. Il sacro ecumenico concilio di Pisa

<sup>(1)</sup> Si vedano i patti che l'ambasciatore di Socaia proponeva come mediatore, nella ciata Rancolla, t. 9, p. 124, e la risposta del papa, tom. 3, pag. 2. Si vedano ancora i dispacci di Andrea da Burgo, ibid. tom. 3, pag. 7 e 20; e inalmente le istrazioni del papa a'suoi ambasciatori pag. 40, 43, 49, e 50 e la risposta di Luigi XII, pag. 51. (2) Sessione VI.

» legittimamente congregato nel nome dello spi-" rito santo, rappresentante la chiesa universale. " Ha detto il Signore per il profeta Isaia, to-" gliete dalla via del mio popolo tutto che può " farlo cadere; e per l'apostolo san Paolo, le-" vate il male di mezzo a voi, perocchè un po' di n lievito fa inacidire tutta la pasta. Conciosiaco-» sachè sia necessario di strappare il popolo dalle » mani di Golia e preservarlo dalla ruina onde " lo minacciano i Filistei, vogliam dire da quelle » inondazioni di scelerità che la chiesa nel suo » capo e ne' suoi membri allagano, ed essendo " in grave pericolo la fede, e la chiesa minac-» ciando ruina, e desiderando i buoni che risorga " un novello Davide, il sacro concilio qui pre-" sente si è adunato per essere questo Davide, e » strappare la chiesa dalle mani degl' infedeli. " Tale è lo scopo di questa assemblea, attravern sata da tanti ostacoli, assalita da quello stesso » che proteggere la dovrebbe. Comechè ogni cosa » si sia adoperata per ridurre il sommo ponte-» fice sulla via della verità, egli anzichè correg-" gersi ha levate le insegne contro i decreti di » questo sacrosanto concilio, minacciando quelli » che lo compongono d'interdetti, di censure, di » privazioni di benefizi, ed ha usata ogni sorta n di astuzie per si opporre alla esecuzione della " nostra devota intesa, per dividere, risolvere, » infamare ed annientare l'opera nostra. Per la " qual cosa il sacrosanto concilio esorta i cardi-" nali, patriarchi, arcivescovi, vescovi, abati, pre-» posti alle cattedrali e capitoli di collegiate, i " re, principi, duchi, marchesi, conti, baroni, DARU, T. V.

» università, comunità, vicari di santa romana n chiesa, vassalli, governatori, feudatari e sudaditi, regolari e secolari, uomini di qualsiasi din gnità, stato, condizione, insomma tutto il popolo cristiano a non più riconoscere papa Giulio, ne probisce di obbedirgli per l'avvenire, perconchè è dichiarato notariamente perturbatore del ne concilio, contumace, autore dello scisma, invocripia di continua di contin

Tal esito ebbe questo concilio, che non rimosse menomamente il pontefice dal suo trono. Ritor-

niamo alle cose della guerra.

XII. (1511) Pretendeva l'imperatore Massimiliano d'indurre la guerra e di far conquiste non solamente senza mostrarsi, ma ancora senza assoldar gente (2). Come aveva ricevuto qualche sussidio dal corpo germanico, o qualche prestito dal re di Francia, sciupava il meglio, lasciava qualche residuo a' suoi ministri perché facessero accolta di qualche polso, che poi per difetto delle paghe si sbandava quasi subito, e veniva egli pel Tirolo o pel Trentino; ma prodigava il tempo nelle cacce anziche recarsi al maneggio della guerra, nel che si merita ancora meggior rimprovero essendo egli in quella capacissimo.

Gran bene per i veneziani sarebbe stato se non avessero avuto che lui da combattere; ma dall' un canto il papa teneva sotto le sue insegue metà del loro esercito, e dall'altro Cesare opponeva

(Raccolta, ec., tom. 2, pag. 267, 272, 278, 282).

<sup>(1)</sup> Storia ecclesiastica, lib. 122.

<sup>(2)</sup> Si possono vedere a questo proposito varie lettere di Andrea da Burgo.

loro que' francesi che il re aveva disposti alla sua volonià. L'esercito della repubblica poteva benissimo osteggiare e mantenersi Vicenza e il Polesine di Rovigo, intanto che i regii erano occupati verso Bologna; ma poichè ricomparvero, convenne voltarsi alle due sole piazze che qualche sicurezza profferivano, Treviso e Padova. Come i francesi furono giunti e ripresero Vicenza e alcune castella, una unova incursione degli svizzeri gli richiamò nel Milanese.

Il papa per un trattato sottoscritto li 5 ottobre 1511 aveva stretti i nodi di una congiunzione, che gli era riuscito di formare contro Francia (1). Non pago del disporre delle forze del re di Napoli, come suo vassallo, lo indusse eziandio a partecipare nella sua contesa come re di Aragona, e a secondarlo con ogni sforzo degli reami di Napoli, Aragona e Castiglia. A questa lega fu lasciato posto al re d'Inghilterra Arrigo VIII, che non indugiò a pigliarlo (2).

Il papa somministrava quattrocento uomini d'arme, cinquecento cavai leggieri e seimila fanti; i veneziani ottocento uomini d'arme, mila cavalieri albanesi ed ottomila pedoni; Aragona ne aggiu-

Summer by Locking

<sup>(1)</sup> Bolla del papa contenente gli articoli di questa lega. (Raccolta, ec., tom. 3, pag. 65. Spaccio di Andrea da Burgo. Ibid., pag. 50.)

La detta bolla con vari altri documenti relativi al traltato medesimo sta nei MS. della Collez. Tiepolo.

(Trad)

<sup>(2)</sup> Veggasi nella prefata Raccolta, tom. 4, pag. 305 la lettera del re d'Inghilterra a Cesare, colla quale lo esorta a non volcrsi impegnare a distruzione de' veneziani, e a non convocar concilio contro il papa.

gneva mila dugento di pesante armatura, mila di leggiere e diecimila pedoni di Spagna. Quest'esercito che dicevasi della santa unione dovea essere governato da Raimondo di Cardona, vicerè di Napoli.

XIII. Intanto che formavasi questa auova congiunzione il re continuava nelle pratiche di accomodamento, sperando ridurre il papa a ragioni di pace (1), e finiva dallo alienarsi gli svizzeri, recusando loro i sussidii, e interdicendoli dal trarre dal Milanese i foderi di cui abbisognavano (2).

Pressati dal papa, concordi coi veneti che promettevano giungersi a loro sull'Adda (3), calavano

<sup>(1)</sup> Veggasi la lettera che Luigi XII scriveva al vescovo di Parigi suo ambasciatore in Italia, la qual prova quanto esso desiderasse la pace.

<sup>(</sup>Raccolta, ec., tom. 2, pag. 205.)

<sup>(2)</sup> Su questa rottura cogli svizzeri veggasi una lettera di Massimiliano al suo ambasciatore Andrea da Burgo. (Raccolta, ec., tom. 3, pag. 97.)

<sup>(3)</sup> é Item. E venuta notizia che é stato preso a Miniano un messaggiero dei mercanti di Bellinona che sono na Venezia, e furono trovate indosso a lui lettere che la n'siproria di Venezia indirizza agli svizzeri, colle quali si pregano essi svizzeri a ritornare nel ducato di Milano, ne ch'essa gli manderebbe uomini d'arme, e artiglierie per sostenere la campagan.

<sup>(</sup>Spaccio di Giovanni Le Veau, secretario dell'ambasciatore cesareo in Francia. Raccolta, ec., tom. 3, pag. 114.)

<sup>—</sup> Le ripetute incursioni degli svizzeri nel ducato di Milano avevano recato un immenso guasto, e siccome il re non se ne curava, e i milanesi ne pativano assai, essi furono obbligati nel 1512 di mandare a Luigi XII una le gazione espressamente per farlo risolvere a qualche provvedimento.

<sup>(</sup>Vedi Salomoni, Memorie storico-diplom., ec., pag. 12.)
(Trad.)

dalle loro montagne grossi di sedicimila e mandavano al generale francese la dichiarativa della guerra in nome della santa lega.

Per far testa a tanto empito il re non teneva in Italia che mila trecento genti d'arme, una squadra di dugento gentiluomini e tre o quattro mila uomini di fanteria, tutte forze sparpagliate qua e colà, a Bologua, a Verona, a Brescia.

Comandava quella massa il nuovo governatore di Milano Gastone di Foix, duca di Nemors, nipote del re, il quale comechè di soli anni ventidue era non solamente per valore distinto, ma per una capacità superiore all'età sua. E raunate da cinquecento genti d'arme, dugento gentiulomini e incirca ducuila fanti, andò all'incontro degli svizzeri, intanto che avaccio si construivano intorno a Milano alcuni ripari, e racimolavasi quanta più gente si poteva.

Gli svizzeri da Varese s'inoltravano dritti alla capitale, con circospezione sì, come la volta passata, marciando ordinati e stretti in massa; ma senza cavalleria, senza artiglieria, quindi incapaci a scorribandare per raccoglier vettovaglie, o distendersi con vantaggio sotto il cannone dell'ini-

mico.

Gastone indietreggiò in faccia a loro sino entro i sobborghi di Milano: gli svizzeri giunti presso a due miglia da Milano, anzichè assalire quella città voltarono a Monza, si appropinquarono all'Adda, arsero una ventina di villaggi; ma non sapendo quello che facesse l'esercito dei veneziani, i quali pure dal Friuli accorrevano per aì congiungere con loro, mossero verso Como c se ne ritornarono nella loro patria come prima fatto avevano.

XIV. (1512) Questa dimostrazione fallita per l'impazienza degli svizzeri di non voler aspettare per alcuni giorni i veneziani, era stata combinata colle masse che il grosso esercito della lega nella Romagna far doveva.

Intanto usciva esso da Imola potente di mila ottocento uomini d'arme, mila seicento cavaileggieri e sedicimila fanti metà italiani e metà spagnuoli, sommetteva la parte meridionale del Ferrarese e vennero ad oste presso Bologna li 26 gennajo 1512. Come ebbe udito questo avanzamento. Gastone si recò colle sue squadre verso Carpi e Finale. Passando per Carpi, Gastone, la Palissa, Bajardo e la maggior parte de' capitani andarono a consultare un famoso astrologo, e se meritano fè le memorie di quei tempi (1), predisse loro fra pochi giorni, nel venerdì santo. o il di di Pasqua una gran vittoria, e a tutti quelli che lo interrogarono aprì ogni cosa che loro accadere doveva. Gastone conduceva mila trecento genti d'arme, ed aveva raggranellato quattordici mila uomini a piedi. Comparso a poche miglia da Bologna faceva stare in guardia gli assediatori; ma speravano di voltarlo altrove per una dimostrazione che i veneziani dovevano fare per adescare nella Lombardia i francesi. Seppe infatti Gastone che i Marcheschi si avvicinavano sopra Brescia: ma non volle lasciare la Romagna se uon prima era levata la ossidione di Bologna bersa-

<sup>(1)</sup> Stor. del cav. Bajardo, cap. 47.

gliata vivamente già da alcuni giorni, e dove i nemici avevano già lacerata una parte di muro sufficiente a far sbocco (1). " Egli nascosta agli al-» leati la sua marcia, e camminando con tutto "l'esercito ordinato a combattere, con neve e " venti asprissimi, entrò in Bologna, dove si trattò » di assaltare la mattina seguente il campo de-" gl'inimici, i quali avrebbe trovati senza pensiero » alcuno della venuta sua, della quale è manife-» sto che i capitani non obbero nè quel di nè per » la maggior parte del giorno prossimo, notizia; » ma Ivo d'Allegri consigliò riposasse la gente » stracca per la difficoità del cammino, non pen-» sando nè egli, nè alcun altro potere essere, che » senza saputa loro forse entrato di di e per la » strada romana un esercito sì grande in una cit-" tà, alla quale erano accampati. La quale igno-» ranza continuava medesimamente insino all'al-" tro di, se per sorte non fosse stato preso uno " stradiotto greco, uscito insieme con altri ca-" valli a scaramucciare, il quale domandato che » si facesse in Bologna, rispose che da se ne ri-» ceverebbono piccolo lume, perchè vi era ve-" nuto il di innanzi con l'esercito francese. Sopra » le quali parole interrogato con maraviglia gran-" de diligentemeute dai capitani, e trovatolo co-\* stante nelle risposte prestandogli fede, delibe-

(Spaccio di Andrea Da Burgo. Raccolta, ecc. Tom. 3, p. 146),

<sup>(1) &</sup>quot;Die XXVIIII januarii summo mune exercitus Hi-"spanus posuit artiglieriam prope muros civitatis et cum "tanta vi percussit muros usque ad horam XX, more Ita-"nico, quod ruptu erant triginta bracchia murorum ".

n rarono levare il campo, giudicando, che per nessere vessati i soldati dall'asprezza della stagione, e per la vicinità della città, nella quale nera entrato un tale esercito, fosse pericoloso soprastarvi. Però la notte seguente che fu il dencimonono giorno dal di che si erano accampaniti, fatte ritirare tacitamente le artiglierie, l'esercito a grande ora si mosse verso Imola (1) n. Ad inseguirli unon uscirono di Bologna altri che alcuni cavalli dei francesi, i quali avendo saccheggiato parte delle munizioni e delle vetto tovaglie, e perciò essendosi cominciati a disordinare, furono non senza danno rimessi dentro da Malatesta Baglione n.

"XV. Levato il campo (\*), Fois lasciati alla 
"custodia di Bologna trecento lance (3) e quat"tromila fauti, parti subito per andare con gran"dissima celerità a soccorrere Brescia ", dove 
giunse dopo uove giorni e dopo aver fatto cammino 
di oltre cinquanta leghe, e attraversato più finmi e distrutto un corpo di veneziani che sulle 
rive dell'Adige appostato s'era (6). Bella era la

(1) Traduco il Danu colle parole del Guicciandini, lib. 10, cap. 3 e 4. (Trad.)

<sup>(2)</sup> a Cesare Anselmi în una sua lettera â Marcantonio m Michieli, dice, che il Fois, risoluto di soccorrere Ereccia, m mandò a domandare tregua col Cardona per quindici di , n pagandogli mille scudi il di, e che il Cardona con sua grande infamia gitale concesse, de cheò i denari m. Nota del Poreacchi alla storia del Guicciardini, lib. 10, cap. 4.

La stessa cosa è affermata da Luigi Porto, lett. 40. (Trad.)

<sup>(3)</sup> Danu, traduce quattrocento lance. (Trad.)
(4) "Ei camminava tanto lesto che un cavalcatore so-

deliberazione, rapida la marcia; ma il giovane generale merita lode di averne preveduta la necessità, e di prepararvisi sacendo anticipatamente mettere un ponte sul Po (1).

Artivando, trovò non restare ai francesi che il castello di Brescia, perchè la città era il giorno precedente a quello nel quale entrò in Bologna, pervenutu in potestà dei veneziani il 4 febbrajo, per mezzo d'intendimento massime col conte Luigi Avogadro. Ma Andrea Gritti dopo un inutile primo tentativo, trasse partito della sicurtà in cui si vivevano i nemici per arrischiarne un secondo (3). Sembra che i veneziani fossero introdotti dentro per una fogna, intanto che divertivano altrove il presidio con infinte dimostrazioni; ma bisogna pur dire ad onore del Gritti, provveditore, che quegli attacchi erano assalti veri; e che dei tre luoghi assaliti due furono superati colla spada alla mano. All'indomane si

<sup>&</sup>quot; vra un cavallo cortaldo di cento scudi, non avrebbe po" tuto fare più cammino in un giorno di quello ne facesse
" lui col suo esercito".

<sup>(</sup>Storia del cavalier Baiardo, cap. 49.) (1) a Giunse avviso come monsig. di Nemors ha fatto n fare un ponte sul Po per correre in ajuto di Brescia, n se i veneziani andassero ad assaltarla n.

<sup>(</sup>Spaccio di Giovanni le Veau. Raccolta, ecc. Tom. 3, p. 151).

<sup>(</sup>a) 4 Oggi sono renute notirie che la città di Brescia è netata presa dai veneziani, della qual cosa il re ne è si ne corrucciato e turbato che quest'oggi non ha voluto parnica a nissuno, ma si è tenuto tutto il giorno con due neuoi cameriri solamente; e vi prometto, madama, che ne sono più shalorditi che mai, e si reputa per perduto il n'ducato di Milano n.

<sup>(</sup>Spaccio del medesimo. Ibid. Tom. 3, p. 152).

venne al tempestare la cittadella, in pochi giorni fu aperta una breccia intanto che altre squadre staccate ripigliavano Bergamo, Pontevico, gli Orci, e alcune altre terre che udito l'acquisto di Brescia si erano dichiarate pei loro autichi signori (1).

Gastone arrivando a Brescia, lasció parte del suo esercito fuori, ed entrò col restante nel castello per la porta che accenna sulla campagna. Uscendo poi di parte della città, trovò sulla spianata i veneziani grossi di cinquecento lance, ottocento cavaileggieri e ottomila pedoni ai comandamenti di Andrea Gritti. I fraucesi assalirono con impeto e mediocremente si sostennero i nemici (2), i quali rittravansi di contrada in con-

(Sismondi, Stor. delle repubbl. Ital. T. 14, p. 153 e 155).

<sup>(1)</sup> a În questa città (di Brescia) ed in tutte quelle della Lombardia Veneta il governo Francese era escerato..... e appena udita la sollevazione di Brescia tenne dietro subtito quella delle altre terre che i francesi avevano occupate nel territorio della repubblica. Bergamo alzò lo stendardo di San Marco; gil Orci nuori e vecciti, Pontevico, e tutti i castelli Bresciani e Bergamoschi aprirono le porte mente che questi si avvicinasse, ma pravano ansionamente che questi si avvicinasse, ma pravano ansionamente che questi si avvicinasse, ma pravano missamente che questi si avvicinasse, ma pravano missamente che putti di propositi con somma esultanza, e nominarono subto i governatori per tutte le città e terre che avevano ricuperato, non adoperarono con pari diligenta nello spodir loro i necessari soccorsi a.

<sup>(2)</sup> Il Gunchards che non teme coll'esaltare il valore dei nemici, di seemare quello de' suoi conterranei dice: « Venuti alle mani, fu per lungo spazio molto feroce, e spaventosa la battaglia, combattendo l'una delle parti per la propria salute, l'altra non solo per la gloria, ma reziandio per la cupidità di saccheggiare una città piena ndi tante ricchezze; nè mono ferocemente i capitani che n'i soldati privati, tra i quali apparira molto illustre la

trada protetti dagli abitanti che tiravano dalle case sui francesi. Allora quelli di questi ultimi che erano restati fuora, cannoneggiarono la sola porta non murata, e infrantala, chiusero ogni via di salvamento ai veneziani, e tecerne un macello orribile. Nulla fu salvo. Il provveditore Gritti, il podestà Giustiniani e molte altre distinte persone furono prese. Si fecero sommare a quindicimila (1) le genti di guerra e del popolo restate uccise : la città fu data alla rapina de' soldati: « Allora » ciascheduno si diede a saccomannare le case. » O compassione grande! imperocché in codeste » bisogne sempre vi sono gli efferati, i quali en-» trarono ne' monisteri, e molte indegnità com-» misero, e mandarono ogni cosa e in mille modi » a sacco e a ruba; sì si stimava il bottino della » città a tre milioni di scudi : ed è fatto certo che » la presura di Brescia fu la ruina dei francesi » nella Italia, perocchè tanto arraffarono in quella

n virtù, e la fierezza di Fois. Finalmente furono cacciali n dalla piazza i soldati veneziani, avendo fatto maravigliosa difesa. Entrarono di poi i vincitori, divisi in due parti, n' una per la città, l' altra per la cittadella; ai quali quasi in su ogni canto, e in ogni contrada era fatta negregia resistenza dai soldati e dal popolo; ma sempre vittoriosi spuntarono g'inimici per tutto, non mai attendendo a rubare insino non occuparono tutta la terra. Così avera, innanzi secudessero, comandato il capitano: anzi se niuno preteriva quest'ordine era subitamente sammazzato dagli altri a.

<sup>&</sup>quot;Morirono in queste battaglie dalla parte dei Franzesi "molti fanti, ne pochi uomini di arme; ma degli inimici "circa otto mila uomini, parte del popolo, parte dei soldati Veneziani". (Trad)

<sup>(1)</sup> GUICCIARDINI, lib. 10, cap. 4 dice soltanto 8,000, altri 22,000, c alcuni persino 40,000.

" città, che la maggior parte voltandosi a casa, " la guerra lasciarono (1) ". Tra le orrende scene di un sacco durato sette giorni, una sola circostanza riferirò. Molto popolo era ricorso per salvezza in una chiesa. I disumani soldati entrarono trinciando a pezzi uomini, donne, fanciulli, senza rispetto per la santità del luogo, per la innocenza delle vittime ululanti fra le agonie ed il terrore. Accadde che un fanciullo del basso volgo appena di dieci o dodici anni, nelle braccia medesime della madre fu traforato da cinque ferite di cui una gli sparò il cranio, un'altra le labbra, ond'e' fu poi sopranominato il Tartaglia; fu questi il celebre Niccolò Tartaglia ristoratore delle scienze matematiche, conosciuto anche oggi non con altro nome, tanto era oscuro il suo proprio.

Come i francesi furono signori di Brescia diruta, Bergamo e le altre città sollevate ritornarono alla loro dizione.

XVI. L'attività del giovane principe aveva sconcertati i disegni de' collegati. O l'impresa di Bologna o quella di Brescia dovea secondo loro sortire; ma furono in amendue sgarati, e i veneziani non aveano omai più esercito. Ma l'atti-

<sup>(1)</sup> Stor. del cav. Bajardo, cap. 50.
— a Gli storici francesi, lungi dall'arrossire pci loro
nmaggiori della carneficina di Brescia, si compiacquero
nell'eaagrarane le conseguenze, e nell'encomiare quelle
ngeste gloriose di Lodovico XII, il padre del popolo, e
ndel Nemors, l'idolo dell'armata; e sparsero lo spregio son
pra coloro che erano stati vinti dai loro compatriotti,
nenza tener conto de' nobili sentimenti per cui i vinti
navevano impugnate le armi n,
(Susoson, Ibid., 10m. 14, pag. 165).

vità di Gastone non valeva contro gli accidenti

dalla politica predisposti.

Il re d'Inghilterra, sobbillato dal papa, aderiva anch'egli alla santa unione e licenziava l'oratore di Francia (1), il qual nemico più si dovea temere, perocchè il re per recare ogni suo sforzo in Italia, non avea lasciato che dugento genti d'arme ai confini settentrionali del suo reame. Di tanti collegati non restavano alla Francia che il duca di Ferrara, di protezione bisognevole, e l'imperatore di cui conveniva sfidarsi a cagione di sue pretese (2).

Ei voleva, le cose di Bologna e di Ferrara fos-

(1) » Il re è avvisato che il re d'Inghilterra ha tenuto » una dicta a questa Candelora coi principi e gran signori » d'Inghilterra, nella quale si è fermata l'impresa di Frano cia, e che già il detto re d'Inghilterra ha fatto i suoi " appareechi e raccolto 25,000 uomini pronti a salire il " mare, e che sia per farli discendere a Calesse. Sono qui » mezzo disperati, e si ha la maggior paura che mai ».

(Spaccio di Gio. Le Veau, Raccolta, eec. T. 3, p. 149). (2) " Potete dire a madama (Margherita d'Austria) che " qui si dubita forte che l'imperatore non abbia fallito alla » parte di Francia, comeché faceia veduta di buon sozio; » perche sia vero, come molti di qui ne hanno lettere, che " l'imperatore ha mandato a Venezia il conte di Carpi » per indettarsi coi Veneziani, e eiò a persuasione del papa » e del re d'Aragona; e dicesi di più che monsig. vescovo " di Gurca vi debba andare e sia già scelto il suo allog-» gio in Venezia a San Paolo. Se così è, le cose anderan-» no a scavezza-collo, e se Cesare non è ingannato, il re " di Francia è arrostito pel suo ducato di Milano, pern chè se Cesare gli volta le spalle, altrettanto farà tutta » Italia, perchè seoraggita già. Voi sapete che gli piaccio-» no i quattrini; e di questa parte di qui non ne può bu-» scar lisca, perocehè *ego dubito*, che la cosa non inter-" venga, siccome già si presume qui ". (Spaccio di Giovanni Le Veau segretario di Andrea da

security of the party

sero in sua mano deposte: fosse egli conosciuto l' arbitro tra i due concili, e già dai vescovi tedeschi faceva chiarire scismatico il convento di Pisa. Mandava al re non poter più assentire che i francesi nella Italia si allargassero, e certificaselo la Francia di quanto gli era stato promesso a Cambrai. Nè bastando, aggiugneva porgesse il re uno statico della sua fede, il quale statico fosse la sua figlia natagli due anni innanzi, che a lui consegnare si dovea, per poi, quando fosse l'età, maritarla con Carlo d'Austria; in ultimo che siu da quel punto fosse trasferita in lui la Borgogna siccome dote di quella bambina principessa.

Così strane proposte faceano manifesto il desiderio che fossero recusate, e l'impazienza di slegarsi dalla Francia.

Il papa furibondo (1) e il re di Aragona si adope-

Burgo, ambasciatore di Massimiliano in Francia. Raccolta, ccc T. 3, p. 104).

<sup>&</sup>quot;a Cesare domanda apertamente alcune cose al re, e senza le quali a stento lo potrà indurre a quello per il n quale il suo ambasciatore e andato a trovarlo, cioè di n impedirgli di cercare altrove il suo profitto sia col papa n che coi veneziani n.

<sup>(</sup>Ibid., p. 107).

1) Dopo che il papa ebbe inteso che Brescia fu presa

2) dai veneziani, fece fare a Roma le maggiori dimostrazioni

2) di giola che mai fossero al mondo: fece suoma le cam
pane, far fuochi di artifizio, e più altri trionfi; e poi
2) che cobbe udito che gli spagnuoli erano sortiti da Bo
10 gna, n'ebbe tanto dispiacere che è maravigila, e im
2 mediatamente fece scrivere una forte e furiosa lettera al

2 vicere di Napoli, capitano dei detti spagnuoli, che dover
2 sero ritornare subito a Bologna, e che per cosa alcuna

2 del mondo non se ne partissero; e più ancora quaudo

ravano di forza per indurvelo: al qual fine si avvantaggiarono delle rotte de'veneziani per piegarli ad una tregua di dieci mesi coll'imperatore. Acconsentirono a pagargli cinquanta mila fiorini, e lasciarlo temporariamente in possesso di tutto che occupava, vogliam dire di Gradisca, di Vicenza e di Verona (1).

XVII. (1512) Massimiliano notificò questa sospensione al re (2), che di ogni altra cosa si sospettava, la quale apriva al tutto a che sarebbe per inclinare un così fatto collega. Il re mandava al suo esercito, perchè incalzasse di punto nella Romagna le armi della santa lega. Pure quel fascino di santa lega faceva scrupoleggiare; ma per strigarsene immaginarono di scambiare quella guerra di re in una guerra pretesca. Ciascuna parte facevasi spalla della religione. Il concilio pisano, servo di Francia, dava ampia facoltà a Gastone di conquistare le terre della chiesa per tenerle in deposito, e mandò al campo un suo legato. Così Gastone ed i suoi non erano meglio che soldati del concilio: benedicevali chiuso nella corazza il cardinale Sanseverino, cardinale feroce, dice il Guicciardino, e più inclinato alle armi che agli esercizi o pensieri sacerdotali. Così que' me-

sect. 6, XXX.

<sup>»</sup> ebbe lettere che Brescia fu ripresa dai francesi, e del » massacro che fecero di veneziani, rancurato si disperava " di rabbia, e dicono che per dispetto si strappasse la " barba.

<sup>(</sup>Spaccio di Giovanni Le Veau. Raccolta, ecc. Tom. 3, pag. 187). (1) Codex Italiae diplomaticus di Lunig. Tom. 2, par. 2,

<sup>(2)</sup> Puossi vederla nella citata Raccolta, T. 3, p. 217.

desimi luoghi ove le aquile pugnarono contro le aquile, adesso le mitre petstavano le mitre, la croce combatteva la croce, e i ministri dell'attare che dovrebbono edificare il mondo coi santi costumi, lo scandalizzavano colle opere facinorose e colle bruttissime ambizioni.

Ciulio travagliato da una muova malattia che avvisavalo di sua vecchiaja e distoglievalo da comandare in persona l'esercito affidato, al generale spagnuolo, mandava come suo legato il cardinal de' Medici, quel desso che fu poi assunto al pontificato, e che al suo secolo diede il suo nome.

Nell'aprile arrivarono i regi a finale ingrossati da alcuni soccorsi: sommavano in tutto a milassicento lance e dicciottomila uomini di fanteria, tra i quali cinquemila Guasconi, mille Piccardi, mille venturieri, cinquemila fanti tedeschi, italiani il restante. A questo esercito si venne a congiungere il duca di Ferrara con cento uomini d'arme e dugento cavalieggieri; e con importante copia di ottime artiglierie, sendochè a que' tempi l'arsenale di Ferrara, dopo quello di Venezia era il meglio provveduto.

Le forze de collegati anzichè augumentarsi erano scemate. Contavano mila quattrocento uomini
d'arme, mila cavaileggieri, settemila uomini di
fanteria spagnuola e tremila italiani. Aspettavano seimila svizatri che il papa e i vene:iani
presi avevano a mercede: indi i generali erano
risoluti di seguitare le istruzioni del re di Aragona che raccomandava al Cardona, « non dor versi attendere alle dimostrazioni e romori, ma
" principalmente ad ottenere la vittoria; dieto

» alla quale seguita incontinente la riputazione, » la gloria e le laudi degli uomini ».

Per la qual deliberazione il di che l'esercito francese alloggiò a Castel Guelfo e a Medicina, essi che erano alloggiati presso ai detti luoghi, vedutolo così grosso e disposto a venirne a giornata terminativa, si ritirarono alle mura d'Imola. Passarono il di seguente i francesi un miglio e mezzo appresso a Imola, stando gl'inimici in ordinanza nel luogo loro ; il qual posto lasciarono per pigliar quello di Castel Bolognese, e così di luogo in luogo si ritrassero fin sotto Faenza, per allontanare dalle sue provvisioni il nemico e sempre mantenendo l'ordinanza con l'artiglieria innanzi, e sempre in luoghi difficili ad assalire. Il generale di Spagna, fermo nel suo disegno, lasciava pure che i francesi si toglicssero sotto i suoi occhi alcune terre e castella di poca importanza, pago di-mettere qualche forza in Ravenna che abbandonare non poteva.

Il territorio tra Ferrara e Ravenna è frammezzato da una ventina di fiumi che dall'Apennino scorrono paralleli nell'Adriatico, per la qual cosa quel terreno offre molte naturali difese, e i francesi non potevano andar oltre i luoghi tenuti dagli alleati, senza esporsi a rompere le loro comu-

nicazioni col Po.

Gastone astretto per la difficoltà grandissima di vettovaglie di venirne a giornata, fu' sopraggiunto da un corriere che da Roma spediva l'ambasciatore cesareo e che al capitano dei tedeschi portava ordine di lasciare con tutte le sue genti l'esercito regio. Ben dimostrava che quell'ordine DARU, T. V.

venendo da Roma e non da Vienna era cosa del papa. I lanzi sebbene tedeschi non erano truppe dell' imperatore, nè potevano, senza vituperio, separarsi nel punto di dar battaglia da uomini quali erano Gastone, Palissa, Lautrec e Bajardo. Il capitano andò a sentire il cavaliere senza paura e senza rimproccio (1), che lo indusse a restare per alcuni giorni, la quale deliberazione moveva ancora più Fois di venirue col nemico alle mani. Indirizzò adunque i suoi passi a Ravenna, si alluogò tra i fiumi che fanno il giro di quella città, la tempestò colle artiglierie e fece correre all'assalto quando ancora del muro battuto non era rovinata più che poca parte, dal quale sebbene quei di dentro si fossero egregiamente difesi, il Cardona temendo che la città non si arrendesse, corse con tutto l'esercito, che sopraggiunse due giorni poi per la riva destra del fiume Ronco, del quale i francesi la sinistra occupavano.

Allora l'esercito regio si ordinò. Gastone di Fois si consigliò se passerebbe di punto il fiume per mettersi tra Ravenna e i confederati; ma quel passaggio non poteva effettuarsi tanto in fretta. Questi all'incontro non dubitando che non lo facesse, anziehè buttarsi immediatamente nella terra si fermarono appresso tre miglia a Ravenna, e attesero tutto il di e la notte seguente a far cavare un fosso innanzi alla fronte del loro al-

loggiamento.

L'undecimo giorno di aprile spuntando l'aurora fece passare Gastone il Ronco a tutto il suo

<sup>(1)</sup> Storia del Cavalier Bajardo, cap. 52.

esercito, non lasciando che una sottile riserva per freno degli assediati, e si avanzò verso i confederati già posti in ordinanza dietro i loro ripari.

" L'avanguardia con le artiglierie innanzi, gui-» data dal duca di Ferrara, con settecento lance » e con cinquemila tedeschi, fu collocata in sulla » riva del fiume che era loro a mano destra » stando i fanti alla sinistra della cavalleria; a » lato all'antiguardia pure per fianco furono po-» sti i fanti della battaglia, ottomila, parte gua-» sconi, parte piccardi; e di poi, allargandosi pur » sempre tanto più dalla riva del fiume, fu po-» sto l'ultimo squadrone dei fanti italiani, gui-» dati da Federigo da Bozzole, nel quale non » erano più che cinquemila fanti (perchè, con-» tuttochė Fois, passando innanzi a Bologna avesse » raccolti quelli che vi erano a guardia, molti » si erano fuggiti per la strettezza dei pagamenti); » e a lato a questo squadrone tutti gli arcieri e » cavaileggieri che passavano il numero di tre-» mila. Dietro a tutti questi squadroni, i quali, » non distendendosi per linea retta, ma piegan-» dosi facevano quasi forma di mezza luna, in » sulla riva del fiume erano collocate le seicento » lance guidate dalla Palissa, e insieme dal car-» dinale di San Severino legato del concilio; il » quale grandissimo di corpo e di vasto animo, » coperto dal capo insino ai piedi di armi lu-» centissime, faceva molto più l'ufficio di capi-» tano, che di cardinale o di legato ».

"Degli alleati l'avanguardia di ottocento uomini "guidata da Fabrizio Colonna fu collocata lungo "la riva del fiume, e congiunto a quella a mano » destra uno squadrone di seimila fanti: dietro " all' avanguardia, pure lungo il fiume, era la batn taglia di seicento lance, e a lato uno squadrone » di quattromila fanti, condotto dal vicerè e con " lui il marchese della Palude : ed in questa ve-" niva il cardinale dei Medici (che fu poi Leo-" ne X), privo per natura in gran parte del lu-» me degli occhi, mansueto di costumi e in abito » di pace e nelle dimostrazioni e negli effetti » molto dissimile al cardinale di San Severino. " Seguitava dietro alla battaglia pure in sulla » riva del fiume il retroguardo di quattrocento " uomini d'arme, con lo squadrone a lato di » quattromila fanti, e i cavaileggieri erano posti » a mano destra alle spalle dei fanti per soccor-" rere quella parte che inclinasse. Le artiglierie " erano poste alla testa delle genti d'arme ".

È degno da notarsi in queste disposizioni della battaglia che Pietro Navarra, quello stesso che dieci anui inuanzi aveva fatto il primo esperimento delle mine all'assedio dei castelli di Napoli e che ora comandava cinquecento fanti eletti (1), aveva ora immaginato di caricare su carrette alcune minute artiglierie per portarle rapidamente colà dove più n'era bisogno. Questa innovazione è ben più degna di menoria delle eccedenti palle di cui abbiamo parlato qualche volta. Quando un' invenzione è recente, pensasi che gli effetti debbano essere in proporzione della mole; ma

<sup>(1)</sup> Così il Guicciardini. Il Daru traduce, che comandara la fanteria spagnuola. Ma la fanteria spagnuola era ben più che cinquecento uomini. (Trad.)

solo abbonisce l'arte l'osservatore giudizioso che fa le sue macchine più semplici, esatte, maneggevoli e che ottiene, senza soverchiare nei mezzi. grandi risultamenti.

" Era stato consiglio di Fabbrizio Colonna, ca-» pitano degli ecclesiastici, che si percotesse ne-" gl' inimici quando cominciarono a passare il » fiume giudicando maggiore vantaggio il com-» battere con una parte sola, che quello che dava " l'avere innanzi a sè un piccolo fosso; ma con-» tradicendo Pietro Navarra i cui consigli erano

» accettati, quasi come oracoli, dal vicerè, fu de-» liberato poco prudentemente lasciarli passare. " Però fattisi innanzi i francesi, e già vicini » circa dugento braccia al fosso, come vederono » stare fermi gl'inimici, nè volere uscire dell'al-» loggiamento, si fermarono per non dare quel » vantaggio che essi cercavano di avere. Così stette » immobile l'uno esercito e l'altro per spazio di " più di due ore, tirando in questo tempo da ogni » parte infiniti colpi di artiglierie; dalle quali pa-" tivano non poco i francesi per avere il Navarra » piantata l'artiglieria in luogo che molto gli of-» fendeva ». Già duemila uomini erano fuori della pugna prima che i due eserciti fossero propinqui. Molard e il capitano dei fanti tedeschi, che asciolvevano, e più altri capitani di nome caddero durante quel tempestare di artiglierie. « Ma il duca » di Ferrara tirata dietro all'esercito una parte » delle artiglierie, le condusse con celerità grande » alla punta dei francesi nel luogo proprio dove » erano collocati gli arcieri; la qual punta per " avere l'esercito forma curva, era quasi alle " "spalle degl'inimici; donde cominciò a battergli
"per fianco ferocemente e con grandissimo danno
massimamente della cavalleria; perchè i fanti
"spagnuoli, ritirati dal Navarra in luogo basso
"all'argine del fiume, e gittatisi per suo comandamento distesi in terra non potevano essere
"percossi.

" Gridava con alta voce Fabrizio, e con spes-» sissime ambasciate importunava il vicerè, che » senza aspettare di essere consumati dai colpi » delle artiglierie, si uscisse alla battaglia; ma » ripugnava il Navarra mosso da perversa ambi-» zione, perchè presupponendosi dovere per la » virtù dei fanti spagnuoli rimaner vittorioso, " quando bene fossero periti tutti gli altri, ripu-» tava tanto augumentarsi la gloria sua quauto » più cresceva il danno dell'esercito. Ma già tale » rovina aveva fatta nella gente d'arme e nei » cavaileggieri l'artiglieria, che più non poteva » sostenere; e si vedevano con miserabile spetta-» colo mescolato con gridi orribili, ora cadere per terra morti i soldati e i cavalli, ora balzare » per l'aria le teste e le braccia spiccate dal re-» sto del corpo. Però Fabbrizio esclamando: Ab-» biamo noi tutti a vituperosamente morire per » la ostinazione e per la malignità di un mar-" rano? Ha da essere distrutto tutto questo eser-» cito senza che facciamo morire un solo den gl'inimici? Dove sono le nostre tante vittorie » contro i francesi? Ha l'onore di Spagna e " d'Italia a perdersi per un Navarra? Spinse » fuor la sua gente d'arme senza aspettare o li-» cenza o comandamento del vicerè. Dietro al

n quale seguitando tutta la cavalleria, su costretto n Pietro Navarra dare il segno a' suoi santi; i n quali rizzatisi con serocia grande si attaccarono ne con i fanti tedeschi che già si erano approssimati a loro n.

Così mescolate tutte le squadre cominciò una grandissima battaglia: il Colonna e le sue genti d'arme erano entrati con tant' impeto che si sbarrarono la via a traverso la fanteria francese, e comechè il cavaliere Bajardo e lo stesso Gastone accorressero per farlo arrestare, egli passate le prime file giunse dov' era la squadra della Palissa. Gastone fece inoltrare il retroguardo, e la cavalleria dell' esercito della lega già conquassata e lacera dalle artiglierie, era diventata molto inferiore a quella dei francesi, e non potendo più resistere voltò le spalle. Nondimeno la fanteria spagnuola, abbandonata dai cavalli, combatteva con incredibile ferocia; sbarragliò i fanti tedeschi, diede tempo alla fanteria italiana, che già piegava affrontata dai guasconi, di rimettersi e fermarsi nella battaglia, e caricata più volte dalla cavalleria francese la ributtò; ma « essendo folgorati » d'ogni intorno da grande moltitudine di cavalli, » gli spagnuoli piuttosto ritraendosi che scaca ciati dalla battaglia, non perturbati in parte » alcuna gli ordini loro, camminando di passo e » con la fronte stretta, e però per la fortezza di · quella ributtando i francesi, cominciarono a » discostarsi ». Durava la battaglia da dieci ore e la vittoria era già decisa pei francesi. « Ma non potendo comportare Fois che quella fante-» ria spagnuola sene andasse quasi come vincin trice, salva nella ordinanza sua, e conoscendo n una esser perfetta la vittoria, se questi come ngli altri non si rompevano, andò furiosamente ad n assaltargli con una squadra di cavalli percon tendo negli ultimi. Dai quali attorniato e gitn tato da cavallo, fu ammazzato n.

Così moriva nel colmo della maggiore prosperità un eroe di ventidue anni (1), « il quale s' era " acquistato fama singolare per tutto il mondo, » avendo in meno di tre mesi e prima quasi ca-» pitano che soldato, con incredibile celerità e " ferocia ottenute tante vittorie. Per la morte di " Fois furono lasciati andare senza molestia al-" cuna i fanti spagnuoli; il rimanente dell'eser-" cito era già dissipato e messo in fuga, presi i » carriaggi, prese le bandicre e le artiglierie, " preso il legato del pontefice, presi Fabbrizio " Colonna, Pietro Navarra e molti altri onorati » gentiluomini spagnuoli e del regno di Napoli » riservati alla umiliazione di seguitare a piedi non il trionfo, ma il corteo funebre del loro vincitore (2). a Si afferma comunemente che tra l'ano

<sup>(</sup>i) "Ove si debba giudicare dalla sua gloria, è uno " dei più grandi uomini che la Francia abbia prodotto, " ove poi si disaminino le sue azioni, egli appare uno " de' più feroci condottieri di esercito ".

<sup>(</sup>Sismondi, Storie delle repubbliche Italiane, tom. 14, pag. 166.) (Trad.)

<sup>(2)</sup> Lo storico di Bajardo riferisce una lettera in cui quel prode cavaliere narra la battaglia di Ravenna. « Mio signore, umilissimamente come io posso, mi rac-» comando alla vostra buona grazia ».

<sup>&</sup>quot;" Mio signore, dopo l'ultima volta che vi ho scritto, noi abbiamo avuto, come forse già sapete, la battaglia n contro i nostri nemici; ma per non tediarvi, vi dirò

" esercito e l'altro morirono almeno diecimila 
uomini, il terzo dei francesi, i due terzi degli
inimici ".

XVIII. Pervenuta la nuova della rotta a Roma, fu sentita con grandissima paura e tumulto da tutta la corte. Sentivano ancora che Ravenna era

» come andò. Il nostro esercito aveva presi gli alloggia-» menti presso questa città di Ravenna, i nostri nemici o vi giunsero presto del pari per dare animo alla detta » città; e mosso tanto da certe notizie che ogni di cor-"revano di una prossima calata degli svizzeri come per ",la penuria della vettovaglia, il signor duca di Nemors » deliberò di venirno a giornata, e la domenica passata " passò un fiumicello che era tra noi e i detti nostri ne-» mici. Così gli andavamo allo incontro: essi tenevano bella » ordinanza ed erano meglio di mila settecento lance i più » animosi e belli che vedere si potessino, e ben quat-» tordici mila pedoni tutta gente cappata e valente: e n mille uomini d'arme dei loro, gente da farsi ad ogni sba-» raglio e disperata che le nostre artiglierie la tempesta-» vano, venne per accozzarsi colla nostra battaglia nella » quale era il signor di Nemors di presenza, la sua com-» pagnia, quella del signor di Lorena, del signor d'Ars » e d'altri, che sommavano in tutto a quattrocento lance » o circa, i quali ricevettero i detti nemici con molto ani-" mo che mai non si vide meglio combattere. Tra il no-» stro antiguardo che era di mille uomini d'arme e noi » eranovi di grandi fosse, ed avcano inoltre a fare altrove » che volare a soccorrerci. Così convenne nella detta batta-» glia sopportare il carico dei detti mille uomini o circa. "In questo luogo il signor di Nemors ruppe la sua lan-» cia tra le due battaglie, e passò uno dei loro uomini » d' arme per traverso, e mezzo braccio ancor più. Così » furono i detti mille uomini d'arme rotti e fugati, e in-» tanto che noi gli seguitavamo, c'incontrammo colle loro » fanterio che stavano tra i ripari e tenevano davanti car-» rette a due ruote sul quale era un gran ferro a due ali » lunghe due o tre braccia, e i nostri pedoni erano com-» battuti corpo a corpo; ma i loro fanti avevano tanti ar-» chibusi, che quando gli affrontammo uccisero quasi tutti data ai francesi il giorno dopo, avervi commessi atti crudelissimi e profanazioni, preludio di quanto erano per fare a Roma; che le reliquie dell'esercito della lega erano andate a salvarsi fino a Cremona; che molti signori dello stato ecclesiastico parevano disposti a seguitare la parte francese,

ni capitani delle nostre fantorie, e si di rompergli e far » loro voltar le spalle, ma furono così bene ajutati dalla nostra cavalleria che dopo molto combattere i detti no-» stri nimici furono disfatti, perdettero la loro artiglieria, n e sette od ottocento uomini d'arme che caddero uccisi. n quasi tutti i loro capitani con sette od otto mila fanti, » ne che abbia scampato sassi altro che il vicere; per-» chè sono nostri prigioni il sig. Fabrizio Colonna, il car-» dinale de' Medici, legato del papa, Pietro Navarra, il » marchese di Pescara, il marchese del Padule, il figliuolo n del principe di Melfi, don Giovanni di Cardona, il fi-» gliuolo del marchese di Betonda, che è mortalmente n ferito ed altri che non so il nome. Quelli che scampa-» rono furono per otto o dieci miglia cacciati, e se ne » vanno sparpagliati nelle montagne, e dicesi ancora che » siano dai villani fatti a pezzi ».

« Mio signore, se il re ha guadagnata la battaglia, io avi giuro che i poveri gentiluomini l'hanno perduta da n'vero, perche intanto che il nemico cacciavasi, il signor di Nemors volle dar deutro ad alcuni fanti che l'ordinanana tenevano ancora, ma il valoroso principe fu si male n'accompagnato che restò morto cosò di tutte le dispiaceme e crucci patiti, non vi fu maggiore di quello che fu provato e che provasi nel nostro campo, percocche e' sembra che la battaglia l'abbiamo perduta noi: e vi assincario che e il diannaggio più grande che avvenisse per morte di principe da cento anni in qua, e se egli avesse vissato ctà matura, avrelbe fatte cose che nessuno mai fe ne simili, e possono ben dire quelli che sono di qua che hanno il padre loro perduto; per me, signor mio, non no che che rattristarmi, percoche ho perduto tanto che denerivere non saprei n.

"Signore, in altre luogora furono occisi il signore di Allegri e il suo figliuolo, il signore del Molar, sei capii quali ultimi potevano da un momento all' altro appresentarsi alle porte della città. Fu fatto rimprovero a Giulio 11 (1) di avere confidato sè alle armi ausiliarie ancora più dannose delle mercenarie, perché, dicesi, non sono mai utili ebuone che a loro medesime, perchè perdendo rimani disfatto, vincendo resti loro prigione. Ma questa idea generale non basta per far biasimare papa (Giu-

» tani dei lantichinecchi, e il espitano Jacob, loro espo, il espitano Mugiron, il barone di Gran Monte e meglio di » dugento reputati gentiluomini e di stima, sensa contare » più di due mila de'nostri pedoni, e vi accerto i colte » ne anche in cento anni il reame di Francia si potrà re» cuperare dalla perdita che abbiamo fatta ».

» Signore, jeri mattina il corpo del defunto signore fu menato a Milauo con ducento uomini d'arme e il magn giore onore che uomo cousigliare si potesse, conciosiache na portino dinanzi a lui diciotto o venti insegne, le più marravigliose che vedute si siano, le quali in questa hatnaglia furono guadagnate, e resterà a Milano finche il ne mandi, se vuole che sia recato in Francia o no.

» Mio signore, il nostro esercito si attempa per questa », Romagna, piglisadosi tutte le città a nome del concilio, » le quali a darsi non si fanno priegare, âmeno percile te» mono di essere saccomannate, come fu questa città di RawYenna dove non è restato più lisca, e non svigneremo nol » da questo alloggiamento finche il re non mandi che operare si debba.

» Mio signore, rispetto al posto del fratello, del che n'seritto mi avete, come voi lo manderete non sarà per s'allo che non ne aia provveduto. Poi che sia pieno questo volubrigo credo che sosta avremo, nondiamaco gli sviza zeri sempre romoreggiano; ma sappiano appena questa pabarattas e forse metteranno acqua nel loro vino. Quando niano un po' rappaciate le cose, verrò a trovarvi. Priego Dio che devai buonissima vita e lunga.

n Scritto dallo alloggiamento di Ravenna, il 14 aprile n.

Vostro unile servo

Bajardo.

(1) MACCHIAVELLO, principe, cap. 13.

lio, il quale se per vero eccedette nel suo bollore guerriero, non-era però men degno e santo ed italiano il progetto di cacciare dall'Italia i forestieri; e siccome era impossibile gli potesse cacciare colle armi proprie, non poteva esimersi dallo stringere una lega di tutti i principi italiani e farsene capo.

Tutti'i cardinali concorsi subitamente al papa lo supplicavano con sommi prieghi, che accettando la pace e i suoi disegni rimettendo si disponesse a liberare la sedia apostolica e la sua persona da tauti pericoli; ma gl'ambasciatori del re di Aragona e del senato veneziano facevano in contrario grandissima instanza, della quale a dir vero non troppo abbisognava, quell'inespugnabil vecchio.

In onta agli argomenti di sicurtà che que' ministri dalle istesse gravissime perdite de' francesi inferivano, in onta alle loro ragioni che la penuria delle vettovaglie e la morte del generale gli avrebbe ritardati, Roma era di vero in pericolo gravissimo, per la qual cosa il papa disponeva alcune galere nel porto di Ostia, e la sua fermezza non essendo disgiunta da dissimulazione inchinava alle proposte di un inviato francese che da qualche tempo si trovava alla sua corte (1), il quale proponeva condizioni degne di non essere ricusate, se per un solo momento avesse potuto sviarsi quel pontefice dal generoso oggetto di cacciare dall' Italia i francesi. Profferiva il negoziatore sattisfazione integra al papa su tutti i punti: accon-

Si veggano gli articoli proposti dal papa nella Raccolta, ec., tom. 3, pag. 248.

sentiva il re a risolvere il suo concilio e a restituire Bologna alla chiesa; tradiva eziandio in lui al tutto gl'interessi del duca di Ferrara, sì veramente che il papa acconsentisse ad una pace separata colla Francia. Fu biasimato Luigi, perchè non mandasse al suo esercito di proseguire la vittoria; certo è ch' ei poteva marciare contro Roma; ma non è certo che Giulio si fosse piegato, al quale era un valoroso ajuto presso al re la regina stessa, Anna di Brettagna, che spaurata dai terrori messile in testa dai preti che incapperucciata ne avevano la fragile coscienza, mai non sostava di sollecitare il marito acciocchè col capo di santa chiesa si riconciliasse (1), Luigi fe' più che non conveniva al bene de' suoi popoli, all'onore della sua corona. Stupivano i consiglieri del papa che così fatti capitoli non accettasse; ma e' non gli ricusava, sì aspettava che fossero per partorire gli accidenti. Sapeva, il re d' Inghilterra star li per dichiarirsi contro la Francia, gli svizzeri disporsi a nuova aggressione

<sup>(1)</sup> Ella faceva sollecitare l'assoluzione per lei e pel delfino posto il caso che il papa non volesse assolutamente perdonare a Luigi XII, in tal modo separando la causa aua da quella del re suo marito.

a Scripsit Rev. D. Cardinalis de Luxemburg ad sanctisssimum dominum nostrum multum deprecatorias rogans net obsecrans reconciliationem regis Francorum cum ssanctitate sua, rejiciens onnome nulpam practeritorum in consilium, et multis persuadet ut regi petenti veniam a parcat, si non vult regi, delphino saltem successori et reginac quae flens precatur véniam.

<sup>(</sup>Spaccio di Giacomo de Bannissis a Margherita d'Austria. Raccolta, ec., tom: 4, pag. 51.)

nel Milanese, ed era stato informato delle difficoltà in cui si trovava l'esercito francese.

Il cardinale de' Medici fatto prigione alla battaglia di Ravenna, aveva ottenuto dalla Palissa che governava l'esercito dopo la morte del Fois, di mandare alcuno de' suoi a Roma, la qual cosa egli troppo di leggieri acconsenti; così il papa ebbe notizia che i francesi dopo avere acquistate quasi tutte le terre della Romagna, toltone Imola e Forli, stavano perplessi di ciò che fare dovessero; che avevano perduto nella battaglia tre o quattro mila buoni nomini, e molti dappoi avevano disertate le insegne; che i tedeschi ai soldi del re avevano ordine dallo imperatore di rientrare nel loro paese; che già era nata rottura tra i generali e il cardinale di San Severino, che aveva voluto a nome del concilio ricevere dalle città sottomesse il giuramento di fedeltà; che il nuovo generale stavasi indeciso ed aspettava ordini dalla corte, e che infine il più piccolo accidente poteva indurlo a svignare gli stati della chiesa. Nella quale disposizione per confermarlo, usò Giulio l'arte di fermare il 20 aprile i capitoli preliminari della pace, e commise al prolegato, che teneva allora in Avignone, di trattare terminativamente colla corte di Francia, sempre ritardando di mandarli una integra procura. In questo momento di sicurezza e nel bollore della vittoria, il concilio raunato a Milano diede fuori il decreto sumenzionato.

Stavano le cose a questi termini quando la Palissa ebbe avviso di una prossima invasione degli svizzeri nel Milanese. Lasciò nella Romagna il cardinale San Severino con quattrocento lauce e seimila pedoni, e marciò a preste giornate contro que' nuovi nemici.

In quel tempo di mezzo il papa convocava il suo concilio di Laterano che dichiarava ecumenico, e annullava tutti i decreti del Pisano conciliabolo. L' imperatore prolungava la sua tregna coi veneziani; il re d' Inghilterra aderiva alla santa unione, e dichiarando guerra alla Francia obbligava il re a richiamare quattrocento lance dall' Italia. Ben è vero ch' egli fermava un trattato coi fiorentini in cui essi si obbligavano a fornirgliene altri tanti. Con questi deboli ajuti la Francia si disponeva a combattere tutta l'Europa.

Il re non aveva punto indugiato ad aderire ai preliminari fermati dal papa; ma è facile avvedersi che nati questi nuovi accidenti, era il pontefice inclinato più che mai a cedere all'impeto suo naturale; e per dar polso a quella rottura di fede, raunava il concistoro dove i cardinali, informandosi de' suoi pensieri, facevano vedere i sottoscritti patti non essere che patti provvisionali, di soverchio contrari agli interessi della chiesa, nè potere di buona coscienza serbargli; e Giulio infingentosi di aderire ad essi, ne fece ritrattazione solenne.

XIX. La Palissa doveva far testa all'esercito della lega che nella Romagna si riordinava, agli svizzeri che assembravansi in numero di ventimila, ed ai veneziani che avevano messo su un moro esercito di ottocento uomini d'armi, altri tanti cavalleggieri e seimila fanti di buona gente. Per custodire tante piazze bisognava cvitare

i realing bridge

in street,

la guerra aperta, per la qual cosa il generale francese richiamò a sè tutti i presidii, quegli eziandio di Verona e della Romagna. Verona non ne abbisognava, perocchè apparteneva a Cesare il quale aveva armistizio coi veneziani, ma tutte le altre appena sgombrate dalle genti di Francia furono dagli alleati occupate.

Gli syizzeri, ai quali il cardinale Sedunense aveva predicato una sorte di crociata contro i francesi, calarono in Italia condotti da quel vescovo, e invece di porre tra sè e i veneziani verso i quali andavano, molte vene di acque come troppo inconsideratamente aveano fatto prima, presero il cammino di Coira e di Trento dove l'imperatore non si oppose, e scesero lungh' esso l'Adige in su quel di Verona dove coi Marcheschi si congiunsero.

Palissa non aveva più di dodicimila uomini, e gli avversari ne contavano trentamila (1). Faceva bene in tutta fretta delle accolte nel Milanese; ma l'imperatore, apertosi, comandò a tutti i sudditi dell'impero che lasciassero le insegne di Francia, di modo che tutti i fanti tedeschi sene

<sup>(1)</sup> a Cardinalis de Sion scripsit forti (pontifici) ut n mitteret ei victualia pro trigenta millibus personis n, (Spaccio di Paolo de Laude secretario dell'amba-

sciata cesarea. Raccolta, ec., tom. 3, pag. 267.) Questo agente diplomatico invece di nominare i personaggi de'quali parla, usa per indicargli vocaboli di convenzione. Forte è il papa, dubbio Luigi XII, potente il re d' Inghilterra, sgraziato (perditus) il duca di Gheldria, cupido il duca di Borhone, dolce l'imperatore, pessimi gli Svizzeri, virtù il vescovo Gurgense, irati gli Spagnuoli, speranza il re d'Aragona, beato il nunzio e volpi i veneziani.

andarono. Gli stessi francesi erano si fattamente dissuasi che fosse legittima quella guerra contro il pontefice, che mentre in Milano il conciliabolo dichiarava Ginlio scaduto dal papato, il cardinale de' Medici ivi condotto prigione metteva in rivolta tutte le teste scrupolose, e i hizzocchi accorrevano in folla, si prostravano ai suoi piedi, si confessavano di avere usate le armi contro il santo padre, e il cardinale adempieva bene al suo mestiere, assolvendo tutti que' soldati che promettevano mai più di non guerreggiare contro la chicsa, e meglio ancora se discretavano.

Altre cagioni concorrevano ad assottigliare l'esercito francese. Prima, la discordia nata tra i generali, poi la mutabilità inseparabile da quel popolo, per cui non si potevano più vedere nell'Italia. Cost i soldati e i capitani di Luigi non meno de' suoi nemiei desideravano di vederlo spoglio del ducato di Milano. Questa malattia facile assai ne' francesi, fiu cagione che perdessero più conquiste che non con le rotte battaelie.

Palissa accampaya oltre il Mincio quando i reneziani e gli svizzeri si congiunsero, perciò ristrato quel fiume appena di qualche loro massa si avvide. Propose ai suoi capitani di trincerarsi almeno sull'Oglio; ma ciascuno si levò contro, non perchè fosse cimentosa la proposta, ma perchè ritardava il loro ritorno. Convenue stremarsi di più per versare alcune squadre di genti d'arme ne' castelli di Brescia, di Bergamo e di Cremona, e voltare verso l'Adda colunto sottili da non potere nemmeno difenderne il passo. Quindi trassero a Pavia. Intanto che coi nemici ne contra-

DARU, T. V.

stavano l'ingresso per avere il tempo di passare il Ticino, questi fracassono le porte, assalirono i francesi, tre o quattrocento ne uccisero, e l'intrepido Bajardo appena bastò a frenarli. Nondimeno quella reliquia di esercito incalzato si tosto, conduceva con seco i principali prigioni fatti a Ravenna, i milanesi che si erano compromessi per la causa del re, e i Padri di quell'ambulante concilio, argomento non meno di scherno che di compassione. Finalmente questo medesino esercito che l'11 aprile aveva conseguita una luminosa vittoria sotto Ravenna, il 28 giugno assottigliato, scomposto e fuggitivo stanziava a piè delle Alpi.

Mediante questa ritirata nella quale il cardinale de' Medici trovò modo di fuggire, tutto lo stato di Milano e la contea d'Asti ritornarono alla lega. Mila cinquecento francesi trattenutisi in Milano o per negozi o per diletto o per noncuranza o per infermità tutti furono uccisi; indegnità da non tollerarsi quand'anche il loro eccidio fosse in vendetta di tanti o peggiori atti crudeli commessi dai francesi medesimi nella Italia. Non andò guari che anche Genova si sollevò, e di tutte le conquiste di Luigi XII in Italia non restavano che alcune r'ôcche dove le guernigioni in abbandono stavano aspettando o l'assalto o la fame.

## LIBRO XXIV

Campagna del 1513. — Discordia tra gli alleati. — I Veneziani si riconciliano e collegamo colla Francia. — Giulio II muore. — E eletlo Leone X. — Batiaglia di Novara e della Molta. — Campagna del 1514. — Disastri de veneziani. — Morte di Luigi XII. — Campagna del 1515. — Francesco I scende in Italia. — Baltaglia di Marigano. — Campagna del 1516. — La Francia fa la pace col papa e cogli svizzeri. — Pace generale con cui ha fine la guerra della lega di Cambrai.

I successi della lega erano stati si rapidi che non ebbero tempo di porsi di accordo sulla partizione d'inesperate conquiste. Altronde Giulio II non si appagava di essere il liberatore della Italia, che ambiva eziandio di esserne l'arbitro ed il dominatore. Fuggiva invero l'esercito francese, ma e' dimenticava di essere sull'orlo della tomba, e sfuggivagli spesso di bocca che caccerebbe anche gli altri barbari.

Conveniva alle sue mire politiche di mettere sul trono di Milano un principe incapace di fargli ombra, che fosse a lui debitore della corona, e alla Francia un irreconciliabil nemico. Tale pareva dover essere Massimiliano Sforza figlio dell'ultimo duca (1).

<sup>(1)</sup> Vi sono storici i quali eredono che Lodovico Sforza ultimo duca, vivesse ancora; L'abste Dubos segue questa opinione (Storia della lega di Cambrai lib. 4). Vuole an-

Genova si cra levato di collo il giogo: bisognava recarla in mano di una fazione che alla Francia fosse avversa.

I fiorentini che avevano dimostro qualche affezione per Luigi XII, conveniva che espiassero quella loro infedeltà alla eausa italiana colla perdita della libertà, e fosse di essi mallevadore un principe ligio al pontefice.

I veneziani erano stati formidabili, fossero ab-

assau

Il duca di Ferrara fu il protetto del re, doveva essere spodestato, ed ampliare colle sue spoglie il dominio della chiesa, perocchè appunto nel fondare la potestà temporale della santa sede poneva la sua maggior gloria Giulio II. Abbiamo veduto com'egli acquistasse la Romagna traendo a sè le usurpazioni inique dei Borgia, e quelle de' veneziani, e di Bologna spogliandone egli stesso i Bentivoglio. Aveva riconquistata Ravenna, col favore della quale immaginò di allargare le sue pretese su motti altri stati.

L'esarcato di Ravenna era un principato anti-

che che Luigi XII pensasse di far libero questo principe e mandarlo in Italia, sperando che avrebbe nella lega-eminato qualche discordia. Ma questo disegno del re pare una supposizione, perché il biografo degli Sórya (Nicolò RATI, Della famiglia Sórza, parte 1), afferma che Lodovice can morto nel 508, e il Giovio nel 1505. Intorno a questa morte può vedersi ciò che ne dice Andrea Ducheane, antiq. urb. Gall. L'aneddoto del progetto di Luigi XII fu tolto dal libro delle Genealogia Istoriche; ma come credere che il Moro fosse ancora in vita quando Massimiliano, sio figlio, pigliò possesso del ducato di Milano, se non si trova alcuna memoria dei padre nel giuramento prestato al figliutolo, ne nell'investitura, ne negli altei atti?

chissimo e che avea passato per molte vicende, così i suoi confini variarono con esse, ma non mai toccarono al Panaro (1). Papa Giulio argomentando dalla donazione dell'esarcato di Ratenna fatta alla chiesa, già erano sette secoli, da Pipino e da Carlo Magno, si mise in capo di richiamare quanto secondo lui aveva fatto parte di quel dominio. Per la qual cosa fece pigliar possesso in nome della santa sede non solamente di Modena che è sul Panaro; ma ancora di Reggio, di Parma e di Piacenza molto al di là. Diceva che Parma e Piacenza erano comprese nella famosa donazione della contessa Matilda (2), ed estese le sue pretensioni fin anche sulla contea d'Asti. che è nel Piemonte; le quali conquiste erano molto facili, avvegnachè si fosse tirato dalla sua il cardinale Sedunense che era il generale degli svizzeri, e davagli titolo di legato all'esercito (3). Il qual cardinale servendo ai disegni, anzi alla passione del pontefice s'impodestava del paese in nome della santa lega, al papa consegnava le terre che erasi riserbate, e conduceva con seco per farlo coronare a Milano il giovane Massi-

<sup>(1)</sup> L'originale ha in tutte tre le edizioni Tanaro (fiume in Piemonte che si getta nel Po presso Valenza); ma è sbaglio. (Trad.)

<sup>(2) 4</sup> Ad ogni modo il papa vuole aver l'arma e l'iscraza, e dice che sono della chiesa, e ciò fa perchè intenno de a maritare la sua nipote al duca Lodovico. Vuole esianno dio aver l'errara e Modena per lui, e si è già pigliato n Reggio n.

<sup>(</sup>Spaccio di Giovanni Le Veau segretario della legazione Austriaca. Raccolta delle lettere di Luigi XII, tom. 3, pag. 208).

<sup>(3)</sup> Guicciardini, lib. X.

Germania pendente la lunga cattività di suo padre. II. Il denaro pontificio versato per le mani del cardinale (1) era stato mezzo potentissimo per far sorgere in questa capitale e nel senato di Venezia una fazione per l'erede del vecchio duca. Così questo principe era recato sul trono dal papa e dai veneziani che ne avevano cacciato il padre. e dagli svizzeri che nelle mani dei francesi l'aveano tradito. Ma pensavano ben altro che a ridonare allo Sforza lo splendore de' suoi avi (2): Genova era staccata, e ne staccavano Parma e Piacenza per ampliare il dominio della chiesa. Per iudennizzarlo, il cardinale volea dar lui le terre che erano state de' veneziani, perocchè animava il papa a fiaccare la possanza di quella repubblica. Quando Cremona capitolò, non volle che il generale veneto ne pigliasse il possesso, ma

volle che gli abitanti giurassero pel nuovo duca (3).

<sup>(1) 4</sup> Il papa mandò di lungo a Venezia il cardinale di " Sion con denari, acciocche col favore della repubblica » passasse fra i suoi, e conducesse in Italia, a danni dei " francesi, e richiamasse gli Sforzi nello stato di Milano ». (Historia universale, lib. 6),

<sup>(2)</sup> Può vedersi nella Raccolta di lettere, ec., tom. 3, p. 275, la lettera che Massimiliano Sforza scriveva a Margherita d'Austria per ringraziarla della protezione di Cesare, le sue domande colle risoluzioni dell'imperatore, la lettera che gli scrissc il vescovo Gurgense, pag. 288, e quella di Raimondo di Cardona, pag. 262. Altre lettere di Massimiliano Sforza a Margherita d'Austria, pag. 300 e 316, le istruzioni si deputati di Milano mandati all' imperatore, p. 305, finalmente una lettera di Massimiliano Sforza a Margherita d' Austria, tom. 4, pag. 40.

<sup>(3)</sup> Ecco il giuramento: "Tibi Maximiliano Sfortiae vi-" cecomiti, vero et legitimo successori in statum et duca-

Lo stesso fe'con Bergamo, e avrebbe fatto anche con Brescia, se per avventura i veneziani non riuscivano a vincere con venticinquemila ducati Duras, governatore francese (1); ed è probabile che quella guernigione ne avesse gran bisogno, conciosiachè il governatore per sostenerla avesse venduto ogni suo vasellame.

III. Gli svizzeri vantandosi, e non senza ragione, di avere più di tutti cooperato alla cacciata de' francesi, mettevano a gran prezzo i loro
servigi, e si erano fatto cedere dal novello duca, generoso come ogni altro principe che non
sappia conquistare da sè i propri stati, quattro
baliaggi di qua dall' Alpi. Il papa mandava baudiere benedette di sua mano e intitolavagli ausiliatori e difenditori della libertà ecclesiastica, favoreggiati del qual titolo taglieggiavano da vincitori inesplebili il paese; e il loro generale, vuo'
dire il cardinal Sedunense, trattava con pari superbia e i vinti, e i popoli conquistati, ed i collegati.

Il primo tratto con cui dimostrò il suo odio contro i francesi appena entrato in Milano, fu il guasto recato al sepolero che l'esercito aveva eretto al viucitor di Ravenna. A grado suo disponeva delle conquiste, e non voleva che i ve-

n tum tuum Mediolani, restituto dei gratia ac sanetissima n liga cooperante et favente, juramentum fidelitatis praen stamus n. (Storia civile di Cremona, lib. 3).

<sup>(1) «</sup> Benedetto Cribrario corrotto con doni, e con la promessa di essere creato gentiluomo di Venezia, la dette n (Crema)ai veneziani, consentendo monsiguore di Duraso, p preposto alla guardia della rocca, perchè non confidava nla sua salute alla fede degli svizzeri n.

<sup>(</sup>Guicciandini, lib. 11 cap. 3). (Trad).

neziani ripigliassero quanto era a loro appartenuto, comechè fornito avessero da dodici a quattordicimila uomini.

Era dura cosa per la repubblica di non si potere far giustizia da sè, nè ottenerla: di avere contribuito alle conquiste, e negarsi a loro i possedimenti antichi; di starne ad altri sottomessi, e aspettare che loro darebbono, a norma del lor capriccio, codesti collegati ai quali conveniva

pure pagare un sussidio.

Sedunense spinse la superbia all' oltraggio. Alcune compagnie dai siorentini fornite all'esercito francese « avevano ottenuto da lui il salvocon-» dotto di potere ritornarsene in Toscana; ma es-» sendo secondo la norma ricevuta da essi, al-» loggiati vicino a Cremona, i soldati veneziani » con consentimento di Sedunense gli svaligia-" rono; il quale secondo che alcuni affermano, » vi mandò, perchè più sicuramente potessero » farlo, duemila fanti. Svaligiate che furono mandò " subito a domandare a' provveditori del senato " la preda fatta, come appartenente ai svizzeri; » i quali non la concedendo e andando un di » nel campo dei svizzeri per parlare a Sedunense, " furono quasi come prigioni menati al cardina-" le, e costretti promettere in ricompenso della » preda seimila ducati non parendo conveniente " che di altri fosse il premio della sua perfi-" dia (1) ". Tratteneva poi le loro armi sulle rive del Ticino pretessendo i timori che avea dal Piemonte, ma per vero per alloutanarli dalle pro-

<sup>(1)</sup> GUIGGIARDINI, lib. 11, cap. 1.

vincie nelle quali aspiravano di rientrare. Non potendo i veneziani opporsi di forza, si levarono all'improvviso e camminarono prestamente alla volta di Bergamo donde ne cacciarono gli agenti del duca di Milano, indi verso Brescia che ancora per i francesi si teneva, e quella assediarono. Questo porse tempo agli spagnuoli darrivare, coi quali solamente volhe patteggiare il governatore. Anche i presidii di Legnago e di Peschiera dispregiate molte offerte dei veneziani capitolarono coi cesarei; e fu ber mortificata la repubblica di vedere i suoi collegati impodestarsi di tante importanti città di sua pertinenza, nelle quali era interdetto l'ingresso alle sue armi.

1V. Il quale procedere faceva aperti i disegni tra il papa, l'imperatore, i svizzeri, e il re di Aragona di stremare i veneziani dell'autorità che tra le potenze italiane mantenevano (1). Rispetto a' francesi si attribut a bel proposito que loro dare le piazze a coloro tra i confederati di cui erano i diritti più dubbiosi, supponendo essere loro intesa di seminare, andandosene, mali semi tra que' loro nemici. Ma per vero troppo

stando che non avevano denari.

Describe

<sup>(1)</sup> a în tractatu secreto Gurensis rolebat quod Hispani » subito transirent Padum, intrarent Lombardiam, conjum-» cti cum copiis Casaris et Helvetiis et quingentis lanceis » status Mediolani, liberarent Brixiam obsidione Veneto-» rum, adorirentur Venetos qui non adimpleveran co-» servabnut Treuges in multis et prosequerentur eos usque-» ad paludes et excluderent eos ex continenti ».

<sup>(</sup>Nota di notizie giunta a uno Spaccio di Matteo Lang, vescovo Gurgense. Raccolta di lettere, ec., tom. 3, pag. 290). Gli spagnuoli non vollero prestarsi a quest'opera prete-

onore sarebbe l'accordare tanto prevedimento a comandanti di piazze disgiunte, che non avevano potuto uè ricevere istruzioni nè concertarsi (1); però non è men vero che codesto modo arbitrario di partire le conquiste corruppe una lega, di cui unico nodo era il conforme interesse.

I veneziani non avevano più nemici decisi in Italia e intanto non avevano recuperato che sole due città, Bergamo per sorpresa, Crema per denaro. Quando i confederati raunarono i loro ministri per trattare la statuizione delle cose comuni, la repubblica recò le sue querele al giudizio di quel couvento, cioè del papa e dell'imperatore; ma dalle proposte potè ella inferire che ne il papa consideravala più come un utile alleato, nè l'imperatore come nemico da temersi : le condizioni, non offerte ma intimate erano, che Cesare « consentiva che ai veneziani rimanessero " Padova, Trevigi, Brescia, Bergamo, Crema, n nia che a Cesare restituissero Vicenza; rinun-» ziassero alle ragioni di quelle terre che riteneva " Cesare, pagassingli di presente dugentomila fion rini di Reno, ed in perpetuo per ciascun anno " di censo trentamila ". A questo prezzo l'imperatore consentiva a convertire in pace terminativa la tregua già con loro esistente. Si levarono risentitamente contro tali condizioni, e comechè non

<sup>(1)</sup> Il nostro autore che copia Guicciardini non lo copia sempre a dovere; altrimenti vi avrebbe letto che quei comandanti operavano così a per comandamento, secondo n che si crede, fatto prima dalla Palissa, a fine di nutrire la discordia tra Cesare e i Veneziani». (Trada)

avessero speranza di vederle attenuate, impetravano che il papa s'intromettesse e piegasse Cesare a più ragionevoli trattazioni. Soli aveano sopportata la gravezza della guerra; i primi si erano allegati col pontefice contro il re di Francia, e dopo la comune vittoria la santa sedia teneva quanto era stato tolto a loro; conveniva che assoldassero svizzeri e spagnuoli, che perdessero parte di loro territorio per rotondare il ducato di Milano; le due più belle provincie loro le addentava l'imperatore, che poi non concedeva si ritenessero il resto se non come vassalli e censsuari suo;

Giulio II più non s'interessava pei veneziani, da che non gli erano più necessari. La sua politica distoglievalo dal desiderare che i tedeschi stanziassero in Italia; ma l'ambizione di allargare i suoi stati obbligavalo ad accarezzare l'imperatore. Due cose chiedevagli; la prima, che a danni del duca di Ferrara fossero aggiunti i di lui stati a quelli della chiesa; l'altra, che riconoscesse il concilio di Laterano: oltre di che desiderava che Cesare gli desse Modena, e ajutasselo a sommettere Siena per fare uno stato al duca di Urbino. Massimiliano aderì senza altro a quei due patti, si collegò formalmente; e il papa non meno compiacente, gli diè in balia i veneziani, lo prosciolse dall' obbligo di osservare la triegua non ancora spirata, e promise anche di averli per suoi nemici se ostinavansi a ricusare le proposte dell'imperatore; ma i veneziani non s' inducevano, proffersero buoni seicentomila ducati, si veramente si restituisse loro l'intiero dominio (1), dimettevano anche le loro pretese su Cremona; pure Massimiliano non volle mai dimettere dalle sue sul Veronese; per il che la repubblica tenendosi per inevitabile la guerra, trattò cogli svizzeri, che ne assunsero la causa mediante un sussidio di venticioquemila scudi d'oro.

Pel trattato della santa unione si erano obbligati i veneziani a pagarne uno di quaranatamila ducati al re di Aragona, ma disgustati perocchè gli spagnuoli si erano pigliata Brescia, lo sopratrattennero. La casa de' Medici colse l'occasionne per stipendiarsi quelle truppe, e il Cardona, loro generale, si assunse l'infania di essere il mercenario distruggitore della libertà fiorentina.

I re d'Inghilterra e di Aragona ricusarono di aver parte alla nuova lega contro la repubblica di Venezia; il primo, perchè era troppo lontano per mettersi dentro utilmente, e l'altro per-

(Spaccio di Giovanni Le Veau a Margherita d'Austria. Baccolta di lettere, ec., t. 4, p. 26).

<sup>(</sup>i) e I venezimi non vogliono componerai coll'imperanore vostro padre sa prima non hanno Brescia, Verona de naltri luoghi che tenevano prima che i francesiloro la guerra nacessero, e i detti veneziani offeno all'imperatore, se na vuole lasciar loro le dette città, di dargli il duesto di miliano per lui e il signo duca, più una somma di denarco. D'altra parte l'imperatore la grandi offerte dal re restitanissimo, tra le altre che as gli acconnente che possa n'icuperare il detto duesto di Milano, di dar lui tutte le nerre che si tenevano i detti veneziani del detto duesto, n'icide Direccia, Cremona, Bergamo e Crema; delle quali non vorrebbe intendere. Gli sagnuoli vorrebbono che n'imperatore si accordane coi veneziani a qualunque patto, e che andasse a guerreggiare la Francia n.

chè non amava che Cesare avesse stanza in Italia, o che il papa i suoi dominii ampliasse; per la qual cosa fe' sentire a Giulio, che il periglio onde minacciuva egli i veneziani, gli avrebbe forse costretti a darsi al seguito di Francia.

V. (1513) Questa dal canto suo non pretermettera occasione alcuna per aequistarsi un alleato, perocchè a settentrione l'assalivano gl'inglesi, ad ostro gli spagnuoli toglievano la Navarra a Giovanna d'Albret, collegata a Luigi XII, romoreggiavano gli swizzeri verso la Borgogoa, e il papa

lanciava sul suo reame l'interdetto.

Il maresciallo Triulzi e Robertet, segretario di stato, furomo i primi a consigliare il re acciò si riconciliasse coi veneziani, e facesse causa comune cou loro. La congiunzione era ragionerole perchè fondata sovra un bisogno reciproco. Triulzi, pretessendo negozi domestici, mandò a Venezia un suo fidato che il senato tentò: da quel punto Critti, provveditore, che dopo la presa di Brescia era restato prigione in Fraccia, ebbe mandato di trattare, e la congiunzione fu fermata con tale celerità che ben provava quanto le parti la stimassero necessaria.

Un solo punto fu discusso: a chi toccherebbe Cremona e il paese tra l'Adda, l'Oglio e il Po: il re glielo avea ceduto sin dalla sua prima congiunzione con loro; poi si era ristretto alla lega di Cambrai per riconquistarlo, e ora teneva il fermo più che mai; ma più accorti i veneziani, videro che non era il buon punto allora di aver briga per conquiste non per anco effettuate; ed è ancor fama che fossero segreti

in aby Dinny

articoli per accontarsi a spese altrui, perocchè cedendo la repubblica Cremona e le sponde dell'Adda, aderiva il re che in compenso occupasse essa gli stati del marchese di Mantova. e prometteva eziandio di porgere ajuti a quell'invasione. Si stipulò, mandasse il re in Italia mila cinquecento lance, ottocento cavaileggieri e quindicimila fanti: somministrassero i veneziani ottocento nomini d'arme, mila cinquecento cavaileggieri e diecimila pedoni. La lega era offensiva e difensiva, impegnandosi ciascuna potenza a non deporsi dalla guerra se non ottenevano ciascuna ciò che posseduto aveva, cioè, il re la contea d'Asti, Genova e il Milanese; Venezia, tutte le antiche sue province nell'alta Italia: avrebbe agognato anche alla Romagna e ai cinque porti nel regno di Napoli; ma Luigi che pur volea tenersi buono il papa e che avea fermata una sopensione di offese col re di Aragona, ricusò apertamente l'opera sua per la recuperazione di quelle terre. Giuravasi il trattato in Blois li 14 marzo 1513 (1).

La sostanza é questa; che vi è pace, amicizia e lega perpetua offensiva e difensiva tra Luigi XII e suoi successori

<sup>(1)</sup> Evrene una copia autentica in una raccolta di pezzi storici provenienti dalla Biblioteca di pupuy, c che e alla Biblioteca del re n. 45, e in un altro MS, proveniente dalla Biblioteca di Brienna n. 4, Vedasi ancora Codex Italiae diplomaticas, di Lune, tom. 2, pars. 2, sect 6, XXX. — lo tengo copia MS, di questo trattato, che per l'an-

lo tego copia MS. di questo trattato, che per l'antichità del carattere, l'esattezza della trascrizione e i documenti relativi che l'accompagnano credo degne di totta la fede. Essa porta la data di Blois 23 marzo 1513, e aggiunge infine che quella lega fu pubblicata in aan Marco dopo le solite cerimonie li 22 maggio dello stesso anno.

VI. Moriva intanto papa Giulio ai 21 di febbrajo pronunziando queste estreme parole: via d'Italia i francesi. Non fu accidente di piccola importanza per la penisola la morte di questo pontefice, troppo lodato e troppo biasimato, siccome di quasi tutti i principi interviene. Aveva afferrato con ardore il proposito di nettare l'Italia dalla dominazione forestiera, e l'avrebbe anche con sua gloria condotta a buon fine se non s'inciampara in pari tempo nella amania di volere ampliare il dominio ecclesiastico. Fu detto di

e la screnissima repubblica di Venezia, lasciando luogo onorifico di entrare anche al sommo pontefice; che l'uno e l'altro si porgeranno reciproco e vigoroso ajuto per riacquistare, il re di Francia il ducato di Milano con tutto le città, terre e castella che gli appartengono, i veneziani tutte le città, terre e castella che possiedevano innanzi a quella guerra, tranne che la città di Cremona colla Geradadda e luoghi appartenenti i quali dopo la guerra contro Lodovico il Moro erano state per trattato cedute dal re alla repubblica, debbano ora restare sotto la dizione del re e formar parte del ducato di Milano, delle quali la repubblica di Venezia riuuncia ogni sua ragione e diritto in perpetuo al detto re e a' suoi successori tanto maschi che femmine. Ma le città di Crema, Bergamo, Brescia, con tutte le loro appartenenze ritorneranno sotto il dominio Veneto, ed il re rinuncia per se e suoi successori ad ogni ragione o diritto che potesse avere sulle medesime. Che dall'una e dall'altra parte sarà fatta perdonanza e resti-tuzione di beni a quei dei loro sudditi che per avere sostenuta la parte contraria o a Francia o a Venezia si trovassero fuorusciti; così pure che fossero mandati liberi i prigionieri di guerra di qualunque stato o condizione si fossero.

Qui dunque non si parla dell'ocrupazione degli stati di Mantova, quanto si porti della Puglia pare che si dovessero comprendere perché l'eccezione è fatta solo per Cremona e la Geradadda. Si dovrebbe dire lo stesso delle terre di Romagna se non che avendo lasciato luogo di aclui (1): "Degli eroi non ebbe che i vizi, dei prinn cipi il fasto, dei politici la falsità, e il suo nome n non può aver luogo che tra i nomi de' pern versi che si sono fatti all'umanità odiosi, e a n cui non si dee che abborrimento n.

Questa dipintura è ingiusta e detestabile. Veramente non ebbe Giulio nessuna delle virtù sacerdotali; ma nato di privata condizione si fe' maggiore alla fragilità di quasichè tutti i pontefici che pretesero illustrarsi facendo servire la chiesa all'ambizione de'loro figliuoli e congiunti. Il maggiore suo fallo politico fu forse il non avere saputo conservare le apparenze dell' apostolato (2). Nulla è più strano per certo del farsi

cedere alla lega al pontefice, forse i veneziani volevano allettarnelo con una ripetuta rinunzia di quei luoghi.

Non si parla ueppire del numero delle genti da metreri in campana, ma si dice solamente che tanto Francia che Venezia uscirebbono con uno sforzo conveniente di cavalleria grossa e leggiera, di fanteria e di artiglieria, ed essendo che niente più desiderassero le parti dell'acquistare quanto perduto avevano, quella di statuire il numero de soldati da armarsi era quani inutile, stanteche fosse naturale che ne avrebbono armati quanti più potevano.

A questo trattato accedette l'amo appresso anche il re d'inghilterra che si era pacificato colla Francia come si rileva dalle lettere di esso re alla repubblica el cella repubblica il re, e fu poi confermato da Francesco I succeduto a Luigi XII; la ratifica del quale porta I data 27 giugno 1515; quella del doge Leonardo Loredano è anteriore di più di due mesi essendo del 16 marzo. In ambedue le quali e in un'altra ratifica citata dall'autore nella prima nota del lib. 25, il trattato suddetto porta sempre la data 23 marzo 1513, la quale conformità mi fa credere che la copia da me citata sia più autontica di quella vedata dal Dauc. (Trad.)

(1) LAUGIER, Storia di Venezia, lih. 32.

(2) Saggio sulla potestà temporale dei papi, t. 1, c. 9.

immaginare sulle medaglie colla tiara in capo ed uno staffile in mano in atto di cacciare i barbari dall'Italia (1), e calpestando lo stemma di Francia acciocchè non cadesse inganno sull'intesa (2). Pel sacro suo ufficio non possiamo lodare in lui le sue virtù militari; ma se non siamo obbligati a far stima del suo coraggio che la sua dignita comprometteva, dobbiamo però confessare e i vasti suoi disegni e la sua fermezza nei rovesci. Inferiorissimo per virtù a Luigi XII, pur troppo e per mala ventura della Francia provò egli quanto lo soverchiasse per finezza d'ingegno. Il Guicciardini forse va troppo oltre affermandolo degno certamente di somma gloria se fosse stato princine secolare (3).

Occupò in suo luogo la sedia di S. Pietro il cardinale de' Medici che si chiamò Leone X (4), il quale fu incoronato il di anniversario della battaglia di Ravenna in cui era stato dai francesi preso.

L'esaltazione del nuovo papa teneva il mondo in espettazione grandissima degli accidenti che

<sup>(1)</sup> Questa stravaganza non è poi tanto bizzarra in Italia, perché i milanesi sono soliti di pingere il loro sant' Ambrogio in abito vescovile, a cavallo e con uno staffile in mano, cosicché si resta in dubbio se sia postiglione o ve-SCOVO. (Trad) (2) MONTFAUCON, Monumenti della monarchia francese,

tom. 4, pag. 115.

<sup>(3)</sup> Lib, 11, cap. 4.

<sup>(4)</sup> Su questa elezione può vedersi un diario di quanto è accaduto nel conclave dopo la morte di Giulio 11. (Raccolta di lettere di Luigi XII, tom. 4, pag. 63), e un dispaccio sullo stesso argomento del conte di Carpi ambasciatore Cesarco a Roma.

partorire potesse la politica della nuova corte di Roma; ma chi aspettava nono aspeva che dopo gli stati aristocratici, i più fermi nei loro sistemi sono quelli che fanno la corona elettiva, perocchè bisogna bene che l'inviolabilità delle massime compensi quanto v'ha d'incerto nel diritto di successione. Un principe che sale il trono dopo suo padre, vi reca le sue inclinazioni e i suoi disegni; ma chi dalla condizione privata passa subitamente a quella di sovrano, si trasmuta in un uomo nuovo che ha più nessun legame tra il passato ed il presente. Nè v'è posto dove si discorzi così subito il uemo vecchio come sulla sedia di S. Pietro.

Leone X avea bel protestare col re, rimemorarsi lui sempre la protezione data dalla Francia a suo padre Lorenzo il magnifico: non erano che formalità, nè puossi dubitare che questo papa comechè assai meno bellicoso del suo antecessore, non alimentasse gli stessi disegni. Guicciardini attesta di avere udito dire dal cardinale de' Medici conscio di tutti i segreti di Leone X, che cacciati i francesi di Genova e del ducato di Milano sperava poter poi facilmente cacciar Cesare dal reame di Napoli, vendicandosi quella gloria della libertà d'Italia, alla quale prima aveva manifestamente aspirato Giulio II (1).

<sup>(</sup>d) Lib. 14, cap. 1.
Il conte di Carpi seriveva, dopo l'elezione, all'imperatore: a Opinione mea pontifex maximus potius erici » mittis ut agnus quam ferox ut fee : pacis erit cultur mangis quam belli; crit fidei promissorumque servator religiosus: amicus Sallorum ecrte non erit, sed nec acce

VII. L'esercito del re comandato da Luigi della Tramoglia, che aveva sotto di lui il maresciallo Triulzio, passava i monti intanto che l'Alviano, che dopo la battaglia di Vailà era sempre restato prigione in Francia, ritornava a Veuezia per assumervi il governo delle forze della repubblica.

All'appropinquarsi de'francesi l'esercito di Spagna che non inclinava alle ambiziose mire del pontefice al quale aveva fatte rubellare Parma e Piacenza, si pose in via per rientrare nel reame di Napoli. Si pensò che il re di Aragona più attaccato a' suoi che agl' interessi della lega, volesse prima di tutto mettere al sicuro il suo; perocchè se i francesi erano avversati, era inutile la sua cooperazione; ma se Luigi acquistava il Milanese, conveniva a lui di non recargli disgusto alcuno, ed in ogni caso serbava intatti i suoi sforzi e stava a mezzo o di ben difendersi o d'intervenire se occorreva nelle trattazioni di pace. Gli agenti dell'imperatore chiedevano il papa, che mandasse al re di Aragona di rompere, pena la scomunica, la sua tregua con Francia (1). Pure quest'esercito sostò pigliando campo sulla Trebbia.

La prima fazione dell'esercito francese fu la sorpresa di Asti e di Alessandria. I pochi svizzeri che vi erano, non essendosi ancora raccolto il loro esercito, ripassò il Po e buttossi in Novara ove aspettò qualche ajuto. Anche Genova fu quasi

n hostis ut fuerat Julius. Gloriam et honorem non neglinget, favehit litteratis, hoc est oratoribus et poetis ac netiam musicis, aedificia construct, ec. n.

<sup>(</sup>Raccolta di lettere ec., tom. 4, pag. 79).

<sup>(1)</sup> Ivi, tom. 4, pag. 119.

subito riavuta, mercè il seguito che mantenuto si avevano i francesi. In quel tempo di mezzo i veneziani dopo aver fallito un sopramano contro Verona, aveano passato il Mincio sul calare di maggio, e ripreso Peschiera si avanzarono con tanta celerità coll'intesa di congiungersi coi francesi che non vollero distogliersi per aver Brescia che a sè gl'invitava. Alviano fu pago di mandarvi un drappello per assecondare le buone di-

sposizioni degli abitanti.

S'indirizzò verso Cremona, entrò nel castello tenuto dai francesi sino dalla precedente campagna, quindi si buttò nella città, fe' prigione il presidio milanese che era incirca di un migliajo d'uomini, e ricevette il giuramento di fedeltà che gli abitanti per il re prestarono, e volle egli stesso avere l'onore di rimettere nell'autorità regia questa terra. Gli spagnuoli stanziati sulla Trebbia guardavano indifferenti quelli acquisti. Quasi tutte le altre terre del Milanese ricevettero guernigione, e le chiavi mandarono; Milano trattava già, addottrinato quanto sia mala cosa l'obbedire ad un principe che regna pel beneplacito degli alieni, e gli svizzeri avevano insegnato ai milanesi che i rozzi costumi non vanno immuni dall' arroganza e dalla rapina. Gli abitatori della Lombardia si atterrarono ai piedi di un vincitore, che avvisandosi loro signore volle degnarsi di assumerne la protezione. Tale è il destino di tutti i popoli che non sono valorosi quanto conviene per infondere nel loro governo la fiducia, e farsi da sè il proprio destino.

VIII. (1513) Il nuovo duca che non avea di

gran lunga animo conveniente alla gravezza dei tempi, derelitto da quelli medesimi che la sua causa seguitata avevano e ch' egli avea disperanzati, si era ricuperato nel campo degli svizzeri a Novara (1). " Rappresentavasi, dice il Guicciardini, » alla memoria degli uomini quasi come una imn magine e similitudine del passato: questa es-» sere quella medesima Novara nella quale era » stato fatto prigione Lodovico Sforza, padre del » duca presente; essere nel campo francese quelli » medesimi capitani, la Tramoglia e Gianjacopo » da Triulzi; ed appresso al figliuolo militare al-» cune delle medesime bandiere e dei medesimi » capitani di quei cantoni, che allora il padre » venduto avevano: onde la Tramoglia aveva " superbamente scritto al re, che nel medesimo " luogo gli darebbe prigione il figliuolo, nel quale » gli aveva dato prigione il padre ».

Queste promesse non parevano inverosimili. Gli svizzeri erano in Novara in numero di seimila senza cavalleria e senza artiglieria da campo. Ben è vero che aspettavano due corpi di settemila uomini per ciascuno, che doveano giungere per le valli d'Aosta e del Ticino, la qual cosa era argomento che si dovessero pressurare al più tosto quelli che già stavano in Novara. Tramoglia senza aspettare il grosso del suo esercito presidiò Alessaudria e indirizzò i passi a Novara con cinquecento lance, seimila fanti tedeschi, quattromila altri francesi, e ventidue pezzi di artiglierie.

<sup>(1)</sup> Lib. 11, cap. 5.

Colà giunto, non trovò che fossero disposti nè a opporsi nè a temerne, non si degnando gli svizzeri nemmeno a chiudere le porte: assaporarono il fuoco delle sue artiglierie senza moversi, e lo ributtarono ferocenente quando ei si avanzò per assaggiarli più da presso. Bisognava adunque commettersi a un regolare assedio, al quale erano ostacoli i nuovi ajuti aspettati dagli svizzeri.

Seppesi che le insegne dei primi settemila uomini doveano giugnere all'indomane, e quelle dei secondi non erano più lontani di una giornata. La Tramoglia levò il campo per andare alla Riotta, due miglia fuori di Novara, sperando di far fronte a quel primo escretio al varco del Ticino, ma avvisati gli svizzeri del suo disegno presero altra via, passarono il fiume più sotto ed entrarono in Novara la sera medesima del di che egli allontanato se u'era.

Grossi di tredicimila buoni nomini (1), si cimentarono ad una di quelle deliberazioni che distinguono e l'ardimento de capitani e la confidenza de'soldati; senza riposarsi neppure un giorno, senza aspettare la seconda schiera, senza cavalli, senza artiglierie uscirono la notte del 6 giugno 1513 per correre addosso al campo dei francesi.

Questo, dicono che per colpa del maresciallo Triulzi che avea voluto far salva una sua terra in quelle circostanze, era stato mal scelto (2), e

(1) Guicciandini dice diccimila, il Giovio novemila.

<sup>(2)</sup> Questa è una aperta falsità, perchè il Giovio dice

i francesi andativi da poche ore non ebbero il tempo di affortificarlo, comechè fossero provvisti di trincee portatili che erano di grosse traverse che s'intrecciavano insieme, invenzione di Roberto della Marca, signor di Sedano, uno dei loro generali.

Quantunque sia breve la notte in quella stagione, pure durava aucora quando furono assaltati all' improvviso. Settemila svizzeri andavano verso la battaglia, il resto romoreggiava sulle ali e non lasciava che i francesi da quelle si movessero, non potendo sapere qual pondo si avessero addosso. In onta al disordine inseparabile dalle sorprese, massime di quelle notturne, Tramoglia riusci ad attelare i suoi, e le artiglierie incominciavano a trarre facendo grandissima uccisione, la quale si comprendeva piuttosto per le grida ed urli degli uomini che per benefizio degli occhi, l'uso dei quali impediva ancora la notte. Ma quando il giorno venne a rischiarare quella dolorosa scena, si trovarono avere gli svizzeri a tiro di freccia, i quali facevano ogni sforzo per prorompere nella battaglia e insignorirsi delle ar-

(----

netto e schietto che il Triulzio « consigliava che si doves-» se mettere il campo nelle sue possessioni, ed anche in » un suo particolar podere ch'egli ben conosceva appresso » al fiume della Mora».

Sissosoi, (tom. 14, pag. 275) aggiunge che il Tramoglia nelle sue memorie, delle quali in questo luogo il Diazo si fa appoggio senza citarlo, facendo come generale vinto la sua apologia, ha spesse volte avvertitamente confuse le date e gli avvenimenti, e che la eccuse de francesi contro' il Triulzi sembrano affatto prive di fondamento. (Trad.)

tiglierie che gli tempestavano. Il cannone fulminando per entro quelle masse grenite che con retto ordine venivano incontro, le sbarattava, ne levava via i terzi inticri senza pure che quella terribil colonna sostasse un punto. I fanti tedeschi e i francesi contendevano omai per gli approcci del campo, intanto che la cavalleria che avrebbe potuto utilmente ruinare su quelle file protette da pochi archibugieri, punto non si mosse. Gli storici italiani ne incolpano la viltà della gente d'arme, i francesi la scusano adducendo essere stata impedita da un padule (1). « Solo Ro-» berto della Marca sospinto dall'ardore paterno, » entrò con uno squadrone di cavalli negli sviz-» zeri per salvare Floranges e Demesio suoi figliuo-» li, capitani di fanti tedeschi, che oppressi da » molte ferite già erano in terra; e combattendo » con tale ferocia che, non che altro, pareva » cosa maravigliosa agli svizzeri, gli condusse vivi

» fuori di tanto pericolo (2) ».

Quanto poi alla scusa del padule è veramente ridicola, perchè il fiumicello della Mora fu varcato dagli svizzeri avendo l'acqua sino al ginocchio. (Trad.)

<sup>(1)</sup> Il Guiccianost dice ampiamente e il Giovio lo conferma che «cedendo al timore nei soldati l'autorità, i » conforti, i comandamenti, i preghi, l'esclamazioni, le miniacee della Tramoglia e del Triultio, non obbero mai n'ardire d'iavestire gl'isimici, che avevano innanzi a » loro, ed ai Svizzeri bastava tenergli fermi, perchè non » soccorressero i fami loro.

<sup>(2)</sup> Questà azione è narrata nella Storia delle cose memorabili accadute sotto i regni di Luigi XII, e di Francesco I, del maresciallo Roberto De la Marex. — lo traduttore l'ho riferita colle parole istesse del Guicciandini, lib. :1, cap. 5, ed è pure raccontata dal Giovio, lib. 11.

Che che ne sia, dopo due o tre ore di pugna il retroguardo degli svizzeri fe' un ultimo sforzo, le fanterie tedesche crollarono, le batterie rimasero indefense intanto che una squadra di nemici assaliva il campo da tergo. La gente d'arme accorreva, cd allora l'esercito francese credendosi abbandonato da quello che secondo l'opinione di allora faceva il principal nerbo, la rotta diventò generale restando gli svizzeri padroni del campo, delle bagaglie e delle artiglierie.

Questa battaglia torna troppo ad onore degli svizzeri, per doversene attribuire il fine non alla codardia de' francesi (1). Otto o dieci mila tra morti o feriti sono testimoni di una vigorosa resistenza. Tutti gli storici convengono che i fraucesi ne lasciarono almeno seimila, e quelli che più di tutti scemano la perdita degli svizzeri la fanno sommare a quindici centinaia, altri sino a cinque migliaia.

Rara cosa è che i sommi accidenti siano attribuiti con giustizia ad un' unica cagione. Sicuramente che la cattiva scelta del posto, il vantaggio di una sorpresa notturna, e massime la valentia degli svizzeri ebbero una grande influenza sull'esito di questa giornata. La Tramoglia avrebbe fatto meglio a star guardingo, i fanti tedeschi a star saldi, la cavalleria a correre alla carica, ma tutti questi sono falli ordinari e la perdita di quella battaglia dipende forse da ben al-

<sup>(1)</sup> Guicciandini e Giovio, tacciano di viltà le genti di armi, ma descrivono, il secondo specialmente, il disperato vatore con cui si batterono le fanterie.

tra causa. Non si era ancora sradicato il pregiudizio che la cavalleria fosse il nerbo degli eserciti, quindi non si aveva alcuna cura e debolmente onoravasi la fanteria, e quando la cavalleria non poteva o non voleva assalire, perduti si reputavano.

La guerra a cavallo era una prerogativa della nobiltà feudale, perocchè era il verso di combattere con vantaggio. Per l'attacco, la forza d'impulso aggiugneva alla forza del braccio che recava la lancia. L'uomo d'arme dal suo cavallo vibrava colpi assai più pericolosi di quello a piedi. Per sua disesa poteva il cavaliere coprirsi di più pesante armatura e più impenetrabile di quella dell' uomo a piedi, quindi ecco il pregiudizio che la gente d'arme era irresistibile, il quale sempre dovette mantenersi in credito, finchè alla cavalleria non si oppose che una pedonaglia miserabile, racimolata in fretta e a caso, male armata, male ordinata e male esercitata. La plebe non potea usar la lancia, i gentiluomini sdegnavano farsi numerare tra i fanti, e questo bastava perchè fosse avuta a spregio.

Ma quando le armi da tiro divennero assai più potenti, quando gli archibusi traforarono le corazze de' cavalieri, questi dovettero o combattere con arma bianca contro quelle da fuoco (1), od opporre una schiera d'uomini catafratti e dura a moversi.

Non si andò guari ad accorgersi che il vantag-

<sup>(1)</sup> Solamente alla battaglia d'Ivri gli uomini d'arme usarono le pistole per la prima volta.

gio dei fanti ancora troppo male armati per sostener l'urto, consisteva nel bene appostarsi mettendo fra essa e la cavalleria un ostacolo sì che si possa tempestarla senza essere tocco dall'arma bianca, la qual cosa per ottenerla con precisione ed opportunità convenne che la fanteria fosse ordinata. Carlo VII che avea formato un corpo regolare di cavalleria sotto i nomi di compagnie d' ordinanza pagate sì in tempo di pace che di guerra, formò ancora un corpo di arcieri franchi, i quali ultimi soppresse Luigi XI e vi sostituì gli svizzeri che ingrossava secondo i casi con file di avventurieri. Luigi XII vi aggiunse i fanti tedeschi ordinati per bande, e le bande per insegne di dugento uomini per ciascuna. Poi Francesco I vi sostituì squadre più numerose ordinate al modo delle romane legioni, ma una legione di cinque o seimila nomini era di un uso poco comodo in tempo di pace, quindi furono lasciate per ripigliarsi le bande che furono origine dei reggimenti.

Alla battaglia di Ravenna dimostrarono gli spagnuoli quale sostegno fossero le fanterie in una

ritirata.

La battaglia di Novara provò ancora che le fanterie sono la miglior arma, massime di notte e sui terreni scabrosi, della qual cosa nè i francesi nè gli svizzeri stessi punto non si accorgevano; e quest' esercito di poveri montanari senza cavalli e senza artiglierie svelò questo segreto, o per dir meglio ridusse l'arte della guerra a' suoi veri principii.

Nonostante tra questi due fatti vi sono rimar-

cabili differenze. A Ravenna gli spagnuoli stavano in sulle difese, ed a Novara gli svizzeri attacca-vano: a Ravenna i primi col ventre a terra non pativano dall'artiglieria, a Novara i secondi correvano alla scoperta sotto i fulmini del canune. Colà furono obbligati a ritirarsi, qui vinsero. In ultimo gli svizzeri erano armati di lunghe alabarde, gli spagnuoli di spade corte e di scudi; ma tutte queste differenze provano anora l'eccellenza della fanteria, dimostrando che di tutte le armi è dessa la più efficace in circostanze diverse.

I francesi seguendo l'imprescrittibil loro costume di non mai fermarsi in una ritirata, corsero a cercar salvezza in Alessandria, poi nell'estremo Piemonte e finalmente rivalicarono le Alpi abbandonando in onta alle istanze di Gritti che aveva accompagnato la Tramoglia, Genova, il ducato di Milano, e i veneziani loro confederati, l'esercito de'quali accampato nel Cremonese fu richiamato verso le lagune per le mosse degli austriaci.

Una squadra di seicento cavalli e duemila fanti uscita da Verona, discorreva e devastava impunemente le province dalla riva mancina dell'Adige, s' impodestava di varie castella, mandava in fiaume Cologna e Soave, intercettava le comunicazioni, rovinava un ponte sull'Adige, ed assaggiava Vicenza.

IX. Alviano, sapendo che gli accidenti terminativi doveano succedere sul Milanese, sarebbesi preso poco fastidio di queste fazioncelle alle sue spalle ad onta de' gridori de' veneziani e della fama che gli austriaci aspettassero dal Tirolo cousiderevoli ajuti: ma udita appena la rotta di Novara, avvisando doversi avere adosso e svizzeri e spagnuoli, si recò a preste giornate sull'Adige, e con tanto precipizio che lasciò indietro alcune artiglierie dalle quali era imbarazzato. Appena mise qualche guardia in Cremona, e per non scemare il suo piccolo esercito lasciò Brescia indefensa. Radendo Legnago la fe' campeggiare, e Paolo Baglione ebbe la gloria di espugnarla di assalto: le fortificazioni furono demolite. Quindi l'Alviano lanciò un ponte sull'Adige e calando repentino su Verona ne fulminò vigorosamente un bastione, squarciò buon pezzo di muro e sfidò in un solo giorno due sanguinosi abbattimenti sulla breccia, che sortirono indarno.

Deciso l'esito della campagna per la battaglia di Novara, ruppero gli spagnuoli la loro inerzia: presero Cremona, Bergamo, Brescia, dai veneziani sgombere, e Peschiera che fiaccamente difendevasi. In ultimo i veneziani furono obbligati a chiudersi in Treviso ed in Padova. Paolo Baglione con tremila uomini ebbe l'incarico di difendere la prima, Alviano col resto dell'esercito

la seconda.

Queste due città erano i soli spaldi restati alla repubblica, per la qual cosa il senato che temewa di quella instancabile attuosità della quale l'Alviano aveva dato si luminose prove, gli vietò di far uscire le truppe qualunque ne fosse il pretesto e che che accadesse di finori. Ben s'intende che i veneziani essendosi allegati colla Francia, non era più presumbile che gli svizzeri volessero

osservare le convenzioni di provvederli di ajuti.

Papa e re di Aragona usarono nuove pratiche per far aderire la repubblica alla pace con l'imperatore (1), il solo che avesse ancora richiami contro di lei; ma Cesare essendo immutabile nelle sue pretese e Venezia nel suo rifiuto, le due potenze mediatrici risolsero di venirne alla forza, e Padova fu campeggiata da un nuovo esercito di tedeschi e spagiuoli con dugento lance del pontefice (2). Ben provveduta e ben fortificata era

a (1) Il santo padre ha fatto intendere agli ambasciatori di Venezia, lui conoscere chiaramente la cautela e la mala wolontà di quei signori, e cle se non si comporranno con saua maestà imperiale, e' si dimostrerà loro il maggior nemico che abbiano n.

(Spaccio di Massimiliano Sforza a Margherita d'Austria

Raccolta di lettere, ec., tom. 4, pag. 85). (2) "Leone X aveva ancor esso offerto alla repubblica d'interporsi per la pace, la profferta accompagnando ocolle più affettuose protestazioni; ma ne l'uno, ne l'altro aveva ottenuto l'intento; perche Massimiliano non » aveva voluto rinunciare ad alcuna delle sue pretese, e wil senato veneto aveva sempre ricusato con eroica coo stanza di trattare d'accordi se prima l'imperatore non e restituiva Verona e Vicenza. Ma per lo meno queste ami-» chevoli offerte dovevano far presumere tutt'altro che vi-» cine ostilità; perciò quando Raimondo di Cardona uni » il suo esercito a quello dell'imperatore e incominciò la n guerra in di lui nome, ben diede a dividere di non es-» sere altro che un barbaro condottiere e di non pensare » ad altro che ad arricchire i suoi soldati, senza prendersi » pensiero se ciò accadesse con danno de' nemici o degli » amici. Ancora più amara riusci ai veneziani la sconoscenza » e perfidia di Leon X, il quale si prevalse della loro av-» versa fortuna per mandare i suoi uomini d'arme, capi-» tanati da Troilo Savelli e da Muzio Colonna, all'esercito » spagnuolo; bruttamente dimenticandosi che nel lungo » corso delle sue sciagure non aveva mai cessato d'essere » beneficato dalla repubblica e di prometterle riconoscenza ». (Sismondi, loco cit., tom. 14, pag. 281).

la terra: molti giovani patrizi ambivano di parteggiare a quella gloriosa difesa; i contadini o si erano nella città ristretti o aveano svignato il terreno, così gli assediatori mancarono di braccia per le opere loro.

I confederati non essendo punto più grossi del presidio, ben presto s'accorsono dei loro vani sforzi. Minacciata inutilmente la terra per diciotto giorni, levarono l'oste e finì l'impresa secondo il

solito, cioè colla disunione dei collegati.

Il generale spagnuolo punto da quel frustrato assaggio, dai rimproveri dei tedeschi, imbarazzato del cibare le truppe, del pagarle, e presumendo che la guardia di Padova aveva mandato di non uscirne, si diede a menar guasto al paese restante de' veneziani. Saccomanno i villaggi, saccomannò le sontuose ville che gli opulenti veneziani teneano sulle rive della Brenta e del Bacchiglione, mandò in cenere Mestre, Marghera, Lizza-Fusina e per aggiugnere a questo esizio una bravazzata tirò in riva alle lagune dieci grosse artiglierie, e fulminò contro Venezia, sì che alcune palle toccarono al monistero di san Secondo, alcune centinaja di pertiche lontano dalla capitale. Dalla piazza san Marco s'udiva il cannone nimico. si vedevano i villaggi in fiamme.

X. Alviano gridava che lo lasciassero uscire da Padova per dare addosso a que saccardi, affermando esserne facile lo sterminio. Vinto il governo dalle sue domande e dalle querele dei cittadini, diede al suo generale quell'autorità ch'egli con tanta impazienza aspettava. Alviano corse agli spagnuoli, sperando reriderli al passo della Brenta, in fatti egli arrivò

a quel fiume prima di loro, e appunto nel momento che sopravenivano. Essi fecero le viste di salire e andare a passarlo più in su; accortosi Alviano dalla destra sponda, che la cavalleria spagnuola s' indirizzava a quella parte, la seguì in linea parallela; ma la fanteria spagnuola per una mossa contraria calò più al basso, passò la Brenta ad un guado, richiamò la sua cavalleria, e lestamente corse al Bacchiglione che pure bisognava valicare. Alviano fe' sì tosto che giunse ancora a questo passo prima del nemico, il quale disperando di romperlo, si avvisò di dare indietro, di risalire la Breuta fino a Bassano colla mira di lanciarsi per la via dei monti nella valle dell'Adige, e toccare a Verona. Arse le salmerie. Una grossa nebbia ne furava le mosse ai veneziani per più ore: Alviano lo inseguiva, lo raggiunse lo stesso dì 7 settembre, due miglia da Vicenza presso la Motta, e si appiccò la zuffa tra il suo esercito e quello di Spagna, rotto dalle fatiche e carico di bottino. Non si sa bene se fossero i veneziani ad assalire, o gli spagnuoli a rivoltarsi indietro per far testa. Si rimprovera l'Alviano di avere attaccato la mischia in un posto dove senza pugna poteva costringere il nemico ad arrendersi ; ma ogni censura di questo genere è buttata a caso. Il fatto è, che qualunque sia la posta, per compromettersi un buon esito bisogna anche aver soldati risoluti, mentre quelli della repubblica in codesta congiuntura frustrarono le speranze del lorogenerale, perocchè percossi con grandissimo impeto si mossero in fuga quasi subitamente, lasciando e le artiglierie ed il loro capitano. Paolo Baglione fu preso, l'Alviano si buttò in Treviso, e Gritti provveditore insegulto fin sotto la spianata di Vicenza, non si salo che col mezzo di una corda calatagli per salir su la mura (1). Andrea Loredano, altro provveditore, fis spento. Questa battaglia costò si veneziani quattro mila uomini, e sollevò a gran reputazione un esercito che un momento prima disperava di sua salvezza; e quand'anco le truppe venete fossero state migliori, gli spugnuoli avrebbono pur sempre combattuto col coraggio della disperazione, della necessità, l'ultima e la maggiore di tutte le armi, come Livio dice (2).

XI. Nè questo grande oltraggio della fortuna; nè la perdita di Marano, che un prete traditore diedè circa a quel tempo agli anstriaci, nè un incendito che non ha guari arse il quartiere più mercantile di Venezia, poterono prostrare in alcuna parte la costanza del senato. Restavano tre uomini che se non poteano por riparo ai rovesci della patria, ne sostenevano almeno la gloria, ed erano Renzo da Ceri al governo di Crema, il conte di Savorgano, l'uno tra i signori del Friuli devoti alla repubblica, e infine questo medesimo Alviano, al quale la Signoria ridestava l'ardore dichiarando, non punto accagionarlo de'suoi disastri. Raro esempio era questo, massime nei governi repubblican;

<sup>(1) «</sup> Hostessubsequenti cum jamjam manu tenerent, spesque illi Vicentiam urbem, quo ex clade contendebat, n ingrediendi pene praccisa esset, quod portas iis, qui principes fugicindi fuerant, ne hostes introirent, ante claun serant oppidani; fune a presidiis in murum sublatus periculum viz evașit n.

Andreae Griti vita, Nicolao Barradico, autore.
(2) " Nicolao Barradico, autore.
Danu, T. V. 13

di assistere ne' tempi calamitosi il coraggio agli infortunati generali, col riporre in essi ogni fiducia. L'unanimità di sentimenti sottrasse la repubblica di mezzo a tante e così fiere burrasche, e fe' silenzio a tutte le passioni, tranne all'entusiasmo nazionale. In sul punto di fare accolte di soldati in Venezia, di scrivere gli artigiani, di far uscire gli arsenalotti per la difensione di Padova, nulla si pretermise che lo sdegno popolare commuover potesse. Narravano, ed era, per onta della umanità, vero, che gli austriaci faceano cavar gli occhi o tagliare il pollice ai contadini del Friuli, che di sottomettersi ricusavano (1). Ed alla plebaglia di Venezia diedero persino argomento di far satolla la propria vendetta; l'infame prete che Marano tradito avea, era stato preso, ed il governo diede quel malarrivato in balia alla plebe, che in piazza san Marco lo lapidò (2). Questo modo di metter esca all'ardor popolare ha senza dubbio i suoi inconvenienti; ma in quel momento si aveva bisogno di voltare l'ardenza in furore.

Tre mesi dopo la battaglia della Motta, cioè li 13 gennajo 15 14, altra sciagura occorse a desolar Venezia. Un incendio incominciato da alcune botteghe del ponte di Rialto, su spinto da un vento di tramontana verso la parte più popolosa della

- La stessa ferocità confermala il Paruta, lib. 2.

<sup>(1)</sup> G10V10, lib. 12.

<sup>(</sup>a) Prete Bortolo traditore di Marano, fu prima dal carnefice appiccato per un piede, supplicio a Venezia sidu dei traditori, poi il cadavere fu abbandonato alla plebe. Il Givoro dice che fu preso e squartato per ordine pubblico. (Trad.)

capitale, e due mila case consumò. Con tutte queste gravissime perdite la repubblica trovò ancora sostenimento per metter su un esercito nuovo.

Intanto che Savorgnano faceva fronte al nemico nel Friuli, assaggiava di ripigliarsi Marano, e si acquistava il sopranome di Osopo per la bella difesa fatta di quella rôcca; intanto che Renzo da Ceri, governatore della sola piazza che ancora possiedesse la repubblica oltre l'Adige, scorribandava da tutte parti, rapiva convoglie, sorpendeva drappelli e Bergamo ripigliava: Alviano già alla testa di alcune truppe discorreva ora a Padova ora a Treviso per ridurle a mezzo di affrontare tutti gli sforzi del nemico, sulla Livenza per liberare dall'assedio la rocca di Osopo, battere gli austriaci e riconquistare Portogruaro, Udine, Belgrado, Montefiascone, finalmente verso il Po dove toglieva a vista dell'esercito spagnuolo Este e Camisano, spingeva alcuni terzi sopra Verona, e obbligava i nemici a sgomberargli il Polesine di Rovigo.

In mezzo a tutte queste fazioni che aveano distinto il calare dell'anno 1513, e parte ancora del 1514, il re di Francia dopo novelle sconfitte aveva fermata la pace col re d'Inghilterra, ed una sospensione di offese coll'imperatore e col re di Aragona; la qual pace se non era gloriosa, almeno gli porgeva mezzo di ritornare al favorito suo dise-

gno del conquisto di Milano.

XII. Costernato il papa pel ritorno dei francesi in Italia, rinovellava le sue sollecitazioni per distaccare i veneziani dall'amicizia del re con Cesare pacificandoli; della qual missione diedene incarico a un celebre letterato, patrizio di Venezia, e allora suo segretario, Pietro Bembo, che su poicardinale; il quale, essendogli dato il carico di riconciliare i suoi compostrioti col suo benefattore, composa una lunga aringa, da cui l'ambizione dell'oratore non meno che quella del diplomatico si lascia travedere (1).

Io ne estrarrò quel tanto che può giovare a far conoscere la politica di allora, o per lo meno quella della corte di Roma. Dopo avere esposti al collegio i sensi, paterni sempre, del sovrano pontefice a pro della repubblica manifestati, benchè senza farla partecipe avesse fermo una congiunzione colla Francia, l'oratore accerta che le mire del santo padre furono sempre intese a rendere indenne Venezia delle perdite nelle precedenti guerre patite, e per riuscirvi, a riconciliarla col re di Spagna e coll'imperatore. Per questo appunto si era adoperato ad un componimento tra Francia ed Inghilterra, esponendosi alle querele degli altri principi solo per far bene alla repubblica. Sua santità non sostò mai dal sollecitare l'imperatore ed il re cattolico a ciò che nella loro amicizia i veneziani rimettessero; ma egli sarebbe difficile far sortire qualche effetto buono da quelle esortazioni, se Venezia continuava a favorire l'ambizione del re di

<sup>(1)</sup> Trovasi nelle opere del cardinal Brano, tom. 3. — All'autor nel dare un asggio in francese di questa orazione di Pietro Bembo è riuscito a ristringerla e renderla più piana e assai meno attucchevole che non è originalmente in italiano. Anch'io ho cercato di abbreviarla levandori tutte le lungaggini e digressioni inutili, ma lo stille e già per se deteso così secco, affettato e conlorto che vi voleva tutta la fiemma de' veneziani per ascoltare, sepra arrabbiari, jun così niosio oratore. (Trad.)

Francia, e ad allettare le genti di questo principe in Italia. Però l'oratore proseguiva ragionando di questa sentenza.

» Ebbe nostro signore dal re cattolico, che egli chiedesse la pace tra Cesare e la serenità vostra con restituzione di tutto lo stato vostro, da Verona in fuori, pagandone voi all'imperadore dugentomila fiorini d'oro, o quel più che necessario fosse a giudizio di sua beatitudine, la qual cosa fe' risolvere nostro signore, il quale per addietro molte volte v'avea pensato, di confortar voi ad accettare il partito. E così, fattomi a sè chiamare, mi scoperse questa risoluzion sua, e ordinommi che io mandassi dicendo all'ambasciator vostro e al cardinale e Grimano e Cornelio, che eglino venissero a lui, imponendomi ch'io mi vi trovassi ancor io. A'quali egli parlò, quanto per lettere dell' ambasciatore, e forse delle loro signorie dee avere vostra serenità inteso abbastanza. Ma non avendo egli ben soddisfatto di fare intendere a questa città per lettere la detta risoluzion sua, diliberò mandarle una voce viva per maggior espressione dell'animo suo. estimando egli, che questa proposta bene intesa ed accettata da voi, si tiri dietro la salute, non accettata, forse la rovina di questa repubblica. Ed elesse me a questo ufficio, si perchè io potessi a voi buona testimonianza rendere della sua mente. che e dentro e di fuori sempre l'avea veduta, e sì acciocche questa signoria, essendo io de' suoi, più sede m'avesse a prestare in ciò che io le dicessi; commettendomi che venuto qui più tosto e con più diligenza che io potessi, io facessi alla serenità vostra intendere, che avendo egli diliberato procacciar la salvezza della cristiana comunanza, siccome principalissima parte del suo ufficio, perciò egli s'era del tutto risoluto a confortar questa città, e pregarla con tutta l'autorità del paterno affetto suo verso lei a prendere e accettar questo accordo. E dice che ella il faccia primieramente per onore e riverenza di Dio, secondamente per rispetto di lui, e per trarlo di questa noia, nella quale egli è stato tutto questo tempo, solo per cagion della ristaurazion vostra.

» Ma sopra tutto vuole nostro signore che voi vi moviate a ciò per beneficio vostro. Conciosiacosachè men male è, anzi pur vi è meglio, lasciando Verona, la quale, chi ben considera, si dipone e sequestra più tosto a brieve tempo, che ella si lasci, e pagando quella somma di danari la qual si pagherà in buona parte con tempi e con agevolezza, ricuperar tutto il rimanente del vostro grande e bello stato e alle guerre por fine, che volendo voi Verona, e non l'avendo poi che ella pure sotto l'imperio è al presente, per questa cagion porre a manifestissimo periglio tutto esso vostro stato, e per avventura forse anco la libertà di questa repubblica. E dice nostro signore e argomenta così» due cose sono ora in elezion vostra, o la pace con l'imperadore o l'amistà col re di Francia. Dalla pace con l'imperadore ne seguono alla serenità vostra tutte queste cose: prima, di presente la ricuperazion di quelle terre vostre, le quali non possedete, insieme con l'uso e l'utilità di loro, fuori solo Verona; appresso, le rendite e la utilità d'alquante altre che possedete, ciò sono Crema, Vicenza, Padova, e per dir più il vero, quasi l'utile

di tutta la vostra terra ferma, che sapete bene, quanto voi ne traete a questi tempi; dopo, il mancar delle spese degli eserciti, che per cagion della guerra necessariamente nutrir si convengono. A questo modo in un punto voi e le vostre rendite crescerete e le spese scemerete, che sono le dua cose che ritornar possono nel pristino vigore e valor suo questa repubblica. Dopo cesserete le noie e gli affanni, che sapete quanti e quanto vari e quanto gravi sono con voi stati sì lungamente, e vi partorirete quiete e riposo assai, oggimai neces« sario a questa città e a popoli vostri. Dopo non isporrete più a periglio la somma dell'imperio vostro, e vi leverete questa spina dell'animo, che a ciascuna ora lo dee stimolare e pugnere, del dubbio e del sospetto che per un disordine o per una sconfitta del vostro esercito o per alcun tradimento di qualche suddito, di qualche condottier vostro, o per altri molti somiglianti errori che avvenir possono, se ne vada e perdasi il tutto. Oltre a ciò questo cammino andando, entrerete per la via medesima di ricuperar Verona istessa. Perciò che è opinion di molti savi uomini, che quando bene il re di Francia venisse in Italia, e ricuperasse a questa signoria il suo stato, non perciò potrà egli ricuperarle Verona, essendo all'imperador agevolissimo mandarvi sempre buona quantità di fanti a difendernela, come egli fatto ha più volte. Laddove facendo voi pace con lui, e per la pace levandogli il pensare alle cose della Italia, come gli leverete, egli senza dubbio entrerà in nuove imprese o in altri disegni e pensamenti e trame, che gli sono sempre cosa molto naturale e molto

propria, per ciascuna delle quali essendo necessario che gli venga bisognando aver buona quantità di moeta, eziandio che voi non voleste, si vorrà egli darvi Verona e venderlavi, e così la ricupererete voi con agevolezza e al sicuro. Non potrà un animo grande e vasto, come il suo è, avendo con voi pace, non aver di voi uopo bene spesso, oltra che bella e grande loda così facendo acquisterete dal mondo tutto, e opinione che siate buoni e pacifici, e cessar farete quella voce che si dà a questa repubblica, d'aspirar grandemente all'imperio dell'Italia.

· "Queste sono le parti utili congiunte con la pace. Vegga ora la serenità vostra e ben consideri, quali e quanti danni partorir vi potrà il voler continuare e mandare innanzi l'amistà de'francesi. Nella qual considerazione dice nostro signore così: o il re di Francia verrà in Italia, o egli non ci verrà. Se verrà, veduto che essendogli voi sempre buoni amici stati, e avendogli mantenuta ottima leanza, anzi pure avendosi questa Signoria tirata addosso la guerra dell'imperadore e la sua nimistà solamente per l'aver voluto ella servare al re fede, e per tale e tanto rispetto dovendovi egli eterno obbligo sentire, egli nondimeno vi ruppe guerra senza cagione alcuna averne, accordandosi e legandosi col vostro nemico medesimo, fattovi nemico per suo conto, e per lo non gli aver voi voluto consentire il ducato di Melano, che era del re, nella qual guerra egli di tutta la terra ferma che tenevate, vi spogliò, sopra cui nè in tutta ne in parte egli ragion niuna ebbe giammai, che si dee credere che egli ora debba voler fare, che ragionevolmente dee in odio avere tutto il nome veneziano, vedendo egli che ogni veneziano grandissima cagione ha di sempre odiar lui, dal quale tanti vostri danni, tanti travagli, tante ruine sono procedute? E ora dico che egli potrà dir d'avere alcuna giurisdizion sopra Crema e Bergamo e Brescia, che sono alquanti anni state sue. Non credete voi che egli penserà di ripigliarlesi, almeno per torre a voi modo d'esser grandi, e di potere a qualehe tempo vendicarvi di lui? Crediatelo, crediatelo, oltre gli altri ragionamenti eziandio per quello del capitolo che egli col re d'Inghilterra fece, a questa Signoria ben palese e ben chiaro, che dimostra chente l'animo di lui sia d'intorno alle cose della Lombardia e alle giurisdizion sue sopra le terre vostre.

» Che se giudicaste che egli avesse fatto lega con voi per altro che per valersi di questo stato alla ricaperazion di Melano, voi di troppo sareste errati. Non vi vuole essere amico ora colui, che esser non volle quando egli dovea, e vi fe'inganno, ma vuole di voi giovarsi e apprestarsi al potervi ingannare un'altra volta. Ma posto che egli pure non pensi all'inganno, non istarete voi almeno in gelosia sempre di lui? Nol temerete? E per dire più il vero, nol temerete per le passate prese da voi sperienze della sua fede? O non bisognerà per questa temenza e rispetto, che gli stiate sempre sottoposti, sempre ad ubbidienza, sempre servi? Ora qual perdita, serenissimo principe, è maggiore o può essere di questa? Qual Verona può contravalere e ristorar questa servitù, questo ragionevolissimo sospetto, questa continua paura?

» Ma chi sa, che prima che egli venga, per age-

volar la sua venuta, che parer gli dee più che malagevole, egli non sia per pigliar con l'imperadore e col re cattolico accordo, e lasci loro lo stato vostro, che essi hanno in preda, promettendo loro ancora d'aiutarli a pigliare il rimanente? Io so ben tanto, serenissima Signoria, che sono venute a nostro signore novelle di buona parte, che gli fanno intendere che'l re di Francia pensa di lasciarvi per ogni picciolo acconcio suo, e tanto pol fa, quanto egli ancora nol trova. Or se ciò addivenisse, che non sarebbe cosa guari lontana dalla usanza di questo re, il qual veggiamo aver lasciati gli scozzesi antichi e perpetui suoi amici e confederati in preda degl' inglesi, e i navarresi in preda degli spagnuoli, de' quali due popoli l'un re ha perduto lo stato suo per lui, l'altro prese col cognato, che re d'Inghilterra è, guerra per rivocarlo dall'impresa contra francesi, ed è in quella guerra morto a lui servendo. Se questo, dico, addivenisse, non direbbe ogn'uno, dice nostro signore, che a voi bene stesse ogni male, che vi siate fidar voluti di chi una volta ingannati v'ha così laidamente, e specialmente con tanti esempi innanzi gli occhi aver d'altrui, a cui egli ha fatto questo medesimo inganno? La qual cosa Dio non voglia che dire si possa giammai di questa così prudente e grave e saggia Signoria e repubblica.

» Queste cose e queste parti tutte da considerar sono, che avvenir possano, venendo il cristianissimo in Italia o per composizione o per forza. Conciosiacosachè per semplice amore e di volontà degli altri principi egli non è per venirci gianmai. Ma se egli non viene o non tentando la venuta, o tentandola e risospinto essendone, siccome egli l'anno passato fu, a qual termine, a quale partito vi troverete esser voi, avendo rifiutato l'accordo e la pace che ora vi si propone, e perciò avendovi voi oltra l'imperio e la Spagna fatta nemica tutta Y Italia? Non riman questo dominio in preda certa e manifesta de'suoi nemici? Per Dio, signori, guardate che a voi non si possa dire quel proverbio: essi tardo hanno apparato a sapere, e ricordivi che la penitenza da sezzo non giova. È di mestiero che altri s'avvega per tempo di quello che danneggiar lo può, e schifilo.

" Ora che il re non sia per venire in Italia eziandio non tentando di venirci, è non solamente da sospettare, ma ancora grandemente da credere. Perciocchè se avendo egli chiusa questi passati mesi la lega col re d'Inghilterra, e armato trovandosi con più di ventimila fanti pagati per far la impresa, e potendola egli far di volontà e consentimento di nostro signore, e col favore e con la riputazion che gli dava in quel tempo quella lega, quando egli avrebbe i suoi nemici sopraggiunti sprovveduti e impauriti, sì per altre cagioni e sì ancora per sicurezza di nostro signore che favoreggiava il re, quanto s'è veduto, nulladimeno egli venir non ci volle nè anco invitato e sollecitato da sua santità; che si dee credere che egli debba voler fare a questo tempo, nel quale e svizzeri e spagnuoli e l'imperadore e Melano e Fiorenza e Genova tutti uniti e d'un medesimo animo insieme con nostro signore non vorranno che egli ci venga, e faransegli preparati all'incontro, aggiuntogli la nuova e bella moglie allato, la quale tanto di più gli farà in oblio metter le guerre? E sono di quelli che stimano, che queste nozze abbiano a raccorciar la sua vita, anzi pure a farla brevissima, siccome d'uom vecchio non molto continente preso e invaghito nell'amor di quella fanciulla, che più che diciotto anni pon ha, la qual si dice esser la più bella cosa che si sia per addietro di molti anni veduta in quelle contrade. E già pare che egli incominci a debilitarsi, fatto cagionevole di mala qualità. Senza che da stimar non è, che al re d'Inghilterra, il quale promesso ha di dargli alquanti arcieri per la vennta, sia cara la grandezza sua. Conciosiacosachè il naturale e sempiterno odio di queste due nazioni non pate ne permetter può che l'uno per leghe o per parentadi che si facciano voglia lo innalzamento e la grandezza dell'altro. Oltra che sono venute a nostro signore certissime novelle, acciocchè la serenità vostra sappia e schopra più innanzi, che quando il cristianissimo richiederà quegli arcieri che'l cognato re se gli è obbligato di dare, egli si troveranno ben cagioni e modi da trarre in lungo la bisogna, e non da darglieli.

» E adunque da stimare, che il re di Francia non sia per mettersi a passare in Italia, o per poca voglia di guerreggiare, o per desiderio di riposo, o perchè egli vegga, sicome vederà, il varco molto malagevole e mal sicuro. E se pure egli vorrà farlo, vedete, signori, in quale stato sono le cose a questo die. Svizzeri si sono deliberati, e promettono e si vantano soli e senza favore o soldo di persona, di non lasciar passare occupandogli i passi e al varco opponendoglisi, o pure passar lasciandolo, di chiudernelo nel mezzo, e di far la giornata u chiudernelo nel mezzo, e di far la giornata u

rompernelo viemeglio che eglino a Novara l'anno passato non fecero, ed hanno già descritti e apparecchiati quarantamila fanti tutti d'un volere per la impresa, da spignerli avanti ogni volta che'l re di voler venire farà segno. Ma non sien soli svizzeri a ciò fare; perciocchè genovesi le lor forze vi aggiungeranno: ed ho io vedute lettere di quel doge, per le quali egli si proferisce di spendere dugentocinquanta mila fiorini d'oro a favor dell'impresa. Aggiugneranvi medesimamente le loro forze eziandio fiorentini; perciocchè vedendo nostro signore svizzeri, Melano, Spagna, l'imperio e Genova d'uno spirito, non vuol mettergli a riachio, ma gli lega con costoro tutti affine che siano dalla parte sicura, i quali se hanno da contribuire alle spese, non è da dubitare. Ma acciò che voi signori questo particolare intendiate, promette il magnifico Lorenzo di trovare e mettere insieme dugentomila fiorin d'oro ad ogni richiesta di nostro signore, e ad ogni cenno suo. Non vi mancherà il re cattolico, non l'imperadore, non il duca di Melano, il qual solo si vede che tanto può, che a voi più noia dà, che egli non vi bisognerebbe. E per chiuder la somma del tutto, non vi mancherà nostro signore, il qual si vuol dichiarire e non istar neutrale più oltra.

"Puossi per queste ragioni tutte al sicuro conchiuder, signori, che il re di Francia passare in Italia non potrà, e fie ributtato, incontrandolo cotante potenze alla resistenza del passo. La qual cosa se avverrà, dove si troverà questa Signoria Non fie ella manifesta e aperta preda di barbari? Quantunque stima nostro signore e crede, che eglino non abbiano a dover indugiarsi a quel tempo, ma tiene per fermo, che incontauente che voi arete il partito rifiutato (che ora vi si propone) chiusa la lega (che si chiuderà senza dimora) essi se ne verranno a danni vostri, per torvi il modo di poter dar favore e aiuto a'francesi. La qual cosa è molto ragionevole per sè stessa. Chè se eglino averanno deliberato di contrastare al re, medesimamente contrastar vorranno a'suoi collegati. E per non avere a far cotanto ad un tempo, a loro profitto sia lo incominciar da voi e debilitarvi. Questo teme di voi nostro signore sopra ogni cosa. E questo medesimo temendo egli alla patria sua, e, cioè, che se fiorentini d'entrare in lega con gli svizzeri e con gli altri loro collegati si ritraessero, essi ne venissero dirittamente a danni loro, siccome hanno di voler fare apertamente minacciato, veduto oltre a ciò che ad esso pare, che'l Signor di sopra volendo egli al tutto liberar la Italia da'barbari voglia cominciare a liberarla da' francesi, ha conchiuso di risolversi con la italiana parte; e dargli il cuore d'indurre eziandio il re di Francia con alcun tributo che gli dia il duca di Melano, a starsi di la da' monti, amorevolmente mostrandogli la impossibilità del venire, come mostrare agevolmente si può, a chiunque udire voglia il vero.

» Fatto prima questo discorso con voi e questo ragionamento, che vi fa chiare le cagioni che nostro signore muovono alla presa deliberazion sua, tenendo ora per certissimo questo essere il ben vostro, m'ha imposto che io vi conforti e prieghi, lasciando le passion particolari, a prendere al tutto e ad accettar le condizion che egli vi propone, di

racquistar tutto lo stato vostro, da Verona, come s'è detto, in fuori, con pagamento degli dugento mila fiorini d'oro, o alcuna cosa più, secondo che conchiuder si potrà il meno, promettendovi condimeno egli per sè e per nome del cattolico re di fare ogni opera e tenere ogni via, che Verona eziandio più tosto che si possa, vi ritorni, e d'intraporre in ciò tutta l'autorità di quella santa seggia e sua (dal pigliar l'arme contra Cesare in fuori), E vuole ch'io vi dica, che se voi non volete ciò fare per conto della presente vostra utilità e pro, essendovi la ricuperazion e acquisto delle altre terre vostre, ora dal vostro nemico possedute, e per lo respiramento e quiete che darete a questa città e agli altri vostri popoli, e ben sapete se fa lor di ciò mestiero, se far nol volete per cagion della rovina, che per molti capi addosso vi si tira l'amistà de'francesi, se non anco per rispetto di lui, che così paternamente s'è adoperato e faticato a beneficio vostro cotante altre volte, e ora in questo consiglio medesimo si fatica più che giammai, sì vogliate voi per cagion del figliuol di Dio farlo, la salvezza e gloria della fede e de' popoli, del quale principalmente si studia e si procaccia con questo accordo; e a lui Verona doniate in luogo di tante altre città, di tanto imperio, di tanta e sì lunga libertà e repubblica, che il suo onnipotentissimo padre ha donato a voi.

» Ultimamente vuole nostro signore che io chiaramente vi dica e vi protesti, che se voi ora, a questi di, alla pronunzia mia, la proposta condizione non accetterete (come che egli sia per ciò fare con le lagrime agli occhi siccome colui che tene-

ramente ama questa Signoria, pure tuttavia estimandovi egli per questa ostinazione e durezza e perfidia, nè buoni, nè giusti, nè riposati, egli farà con men dolore) vi protesti, dico, che egli incontanente lascierà la protezion vostra, e non vorrà più di voi e dello stato e delle cose vostre niuna cura, niun pensiero pigliarsi; a'quali se calamità di ciò ne verrà e rovina e dissoluzione, dice che voi non arete da imputarne altri che voi stessi. E vuole che io a memoria vi ritorni, che nè anco il duca di Melano, detto Lodovico, credette che questa Signoria dovesse far lega col re di Francia a danni di lui, perciocchè egli non era a pro e bene del vostro stato aver così grande e così potente vicino, siccome nel vero non era. Nondimeno egli rimase di ciò ingannato, e voi con Francia vi legaste, di che ne seguì in brevissimo spazio la sconfitta e la presura sua.

» Dice ancora che io vi ricordi, che per lo non aver questa Signoria lasciata Faenza e fiimino, o forse anco una sola di queste terre alla chiesa a tempo del predecessor suo, ella ne perdè in pochi mesi tutto il suo stato così grande e così bello e così potente come egli era. E perciò vi conforti a non volere ora, a tempo di lui, a posta di Verona, la qual come detto s'è, si dee credere che si dipositi solamente e sequestri, perder tutto il rimanente, e per avventura (il che Iddio non voglia) eziandio la libertà della repubblica conservata cotanti secoli. Vuole più ultimamente, che io ancora vi dica, che non crediate con lo star duri e ritrosi a questo, e costanti nella lega co'francesi, tirar lo imperadore e il re cattolico a rendervi eziandio

Verona per ispicear e scioglier da Francia questa Signoria quasi necessitati a ciò, se vogliono la vittoria contra il Cristianissimo. Perciocchè questo che vi si propone ora, è lo scaglion sezzaio, al quale costoro scendono piuttosto per soddisfare a sua santità che sì lungamente ha sopra ciò battuto e chiesto e conteso che vi sia restituito il vostro, che per altro, parendo loro che se l'imperador vi ritorna Bergamo e Brescia, che egli ha, possiate voi onestamente lasciare a lui Verona, che non avete.

» Fin qui ho parlato, serenissimo principe, siccome nunzio di nostro signore; ora parlerò io come Pietro Bembo cittadino e servitor vostro. desideroso dell'onore e del bene di questa comunanza al pari di ciascuna delle signorie vostre, che qui siete. Io, signori, quando da nostro signore mi fu imposto il venire in diligenza a questa Signoria, quantunque alla età e alla complession mia, l'una non verde e l'altra non robusta, e all'esercizio mio assai lontano da ciò, non si convenga andar per istaffetta, e questa inusitata fatica a me paresse molto grave, specialmente a questi guazzosissimi e fierissimi tempi, nondimeno la pigliai volentieri, estimando di portarvi una buonissima novella, recandovi pace e quiete e sicurezza in luogo delle guerre e de travagli e dei pericoli, ne' quali da molti anni in qua stati siete per lo continuo.

"» Quanto all'accettar voi, o rifiutar questo partito fatene pur tutto il profitto vostro e la volontà del Signore del cielo, il quale io priego a man giunte, e supplico devotissimo e inchinatissimo alla

DARU, T. V.

sua bontà e pietà, che egli a quello far v'inspiri e induca, che è da lui conosciuto essere il ben di voi e di questa travagliata Signoria. Ma io vi so ben dire e affermar questo, che tanto che voi rifiutato l'abbiate, si chiuderà la lega dell'imperadore e del Cattolico e de'svizzeri e di Melano e di Genova e di Fiorenza e di nostro signore a comune difesa contro chiunque. Daranno alla lega, nostro signore e fiorentini mille uomini da arme ancor più. Ne darà il Cattolico ottocento, Cesare trecento di que'suoi dalla Borgogna, Melano quattrocento, che fieno in somma due mila e cinquecento. E daranno tutti, oltre a questi ancor due mila cavalli leggieri. Daranno fanti delle terre del papa e de'fiorentini, se bisognerà, quanti bisognerà, e fieno i migliori di tutta Italia. E pensano di tirare eziandio Ferrara e Mantova e Monferrato e Saluzzo e Savoia ad entrare in lega e a contribuire alla spesa con esso loro, spignendo in Savoia di presente quattro o cinquemila svizzeri, per far quel duca o per volontà o per forza alle voglie loro declinare, e dichiararsi loro compagno.

n Oltre a che a nostro signore son novelle venute dal commissario suo, che in Verona è, che dicono, che l'imperadore vuole scendere nel Frigoli. Il che quanto sia per dovervi esser di danno e di pressura e d'amaritudine, avendo voi tuttavia e pagguoli e altri imperiali da quest'altro lato, voi

vel potete considerar di leggiero.

"n Pigliate dunque, signori, e accettate la proposta di nostro signore con allegro animo e volto. Perciocole y quando voi mostrarete da suoi prudenti e amichevoli consigli non voler dipartirvi, e darete segno di volere in tutto rimettervi nel paterno affetto di lui, voi raccenderete nella sua mente un desiderio di far per voi, e di conservarvi tale, che egli troverà ben modo, vedendo di poter di questo stato quello che egli vuole, di tosto reintegrarlo di tutto. Date per questa via alli tanti danni, alle tante conquassazioni vostre, refrigerio e sostegno. Date questo respiramento a'vostri popolii, che stanchi e vinti dalle (tempestose onde della rea ed avversa fortuna vostra, vi priegano di riposo. E in somma date a divedere al mondo, che nè più pacifici e riposati uomini, nè migliori cristiani sono in esso, di voi ».

Questo discorso fu dai veneziani assai freddamente udito, i quali lodarono la molta facondia dell'oratore, per non entrare in esame sulle sue proposte, e conchiusero che non poteano rinunziare nè a Verona, nè all'amistà con Francia.

Il papa insisteva, e siccome e' tenevano seco lui maniere assai rispettose, assentirono ch'egli fosse arbitro tra essi e Cesare (v). Promossero ancora la speranza di voler desistere dai loro diritti su Verona, si veramente che l'imperatore cedesse Valeggio e Legnago; ma la caparbietà di Massimiliano gli prosciolse dalle promesse loro.

Non perciò si ristette il papa dal pronunziare il suo lodo, strano sì che già avvisava della sua ine-



<sup>(3)</sup> Si può redere nella Raccolla di lettere, e.c., tom. 4, pag. 213, il compromesso firmato dal vascovo di Guetto in nome dell'imperatore, col quale riconosce per arbitro il papa; il dispaccio con cui quell'ambasciatore rende conto a Massimiliano dei capitoli di pace fermati dal papa, p. 273 anch'egli giudica dovergisi accettare; ie la lettera di Giovanni Le Veca sullo tessoa orgonomoto, p. 282.

esecuzione: ordinava che fosse pace ed amicizia perpetua tra l'imperatore e la repubblica, riservandosi di far conoscere fra un anno ciò che questa cedere dovesse; intanto fidassero in sue mani, Venezia, la città di Crema, l'imperatore Vicenza e tutte le piazze che tenevasi nel Trivigiano e nel Padovano; infine pagassero i veneziani cinquantamila ducati.

Un così fatto lodo dovea ben iscontentare ambe le parti, però non se ne fe' stima: la trattazione fu rotta, e i veneziani mandarono ambascitori a complire con Luigi XII pel recente suo matrimonio colla sorella del re d'Inghilterra, e per ristringere vieppiù i legami tra loro.

XIII. Gli ambasciatori seppero in caumino la morte di quel principe accaduta al cader di gennajo 1515, e l'assunzione del duca di Angolemo (1).

<sup>(1)</sup> Gli storici francesi banno profumata di lodi la memoria di Luigi XII, ma Sismonni, scrittore spregiudicato e profondo e che giudica i personaggi storici da filosofo e non da cortigiano, lo dipinge molto diversamente, « Non » meno ambizioso, egli dice, che se la natura gli avesse » data la mente d'un conquistatore, mai non cessò di o combattere pel possedimento del regno di Napoli e del o ducato di Milano, e perdette l'uno e l'altro per pro-» pria colpa, dopo di avere causati alla Francia i più sann guinosi disastri. Non meno perfido che se invecchiato n fosse nello studio della politica chiamata machiavellica . » fu infedele a tutti i trattati; indegnamente tradi l'amin cizia de suoi alleati, i fiorentini, i veneziani, il re di " Navarra, il duca di Ferrara, i Bentivoglio, i piccoli » principi di Romagna ed il principe di Piombino. Fu il » principale autore della lega di Cambrai contro i venen ziani, suoi alleati; e questa perfidia pareggiava quella. n con cui erasi collegato con Ferdinando a danno di Fe-" derigo, re di Napoli. Per altro non alla ragione di stato n egli sagrificava in tal guisa la fede e l'onore; poiche

Francesco I, giovane, ardente, tutto scintillante del coraggio che distingueva i guerrieri di quell'età e del suo paese, sempre lontano dagli eserciti durante il regno di Luigi, e molestato ne'suoi ozi dalla fama di Gastone, salendo sul trono pigliò il titolo di duca di Milano, e quando coglioratori veneziani confermò il trattato di Blois conchiuso due anni prima, disse loro che fra quattro mesi troverebbesi col loro esercito sulle rive dell'Adda. Si adoperò per osservare la parola. Nell'agosto furono alle radici delle Alpi duemila cinquecento lance e da trenta a quarantamila fanti (1). I pericoli esposti dal Bembo ai veneziani stavano per effettuarsi: imperatore, re di Spagna e svizzeri s' erano ristretti ad una lega per la difensione del Milanese. Il papa soprastette assai tempo prima di accostarvisi: si era anche apertamente rifiutato, e non è inverisimile che per prudenza sarebbesi mantenuto neutro, se Francesco col pressarnelo di soverchio a collegarsi con lui, non lo avesse fatto sbalzare dalla sua trepidazione. Genova solamente tradiva la causa italiana sbarrando le sue porte ai francesi (2); ma l'imperatore contuttochè fosse parte

n ognuna di queste violazioni de' trattati non era meno n imprudente e sconsigliata che contraria alla buona feden. (Storia delle repubbliche Italiane, Tom. 14.

pag. 307, edizione di Capolago).
(1) Secondo il maresciallo Roberto della Marca, 2500
uomini d'arme, 1500 cavaileggeri, 26,000 lanzichinecchi,
10,000 guasconi e 10,000 venturieri, sommavano in tutto
14,000 cavalli e 46000 fanti.

<sup>(2)</sup> Tempo verrà, dall'Alpi all'Adriatico
Unirà tutti una favella, un nome!
Intanto nell'aspettazione di questa desiderata età, considerate, o italiani, che ne dicono di voi i forestieri che

della lega, non compariva, gli ecclesiastici si avanzavano peritando, ed era difficile di sperare qualche concerto dall' operare diverso di tanti generali l'uno dall'altro indipendenti.

Don Raimondo di Cardona fattosi guida a dodicimila spagnuoli assali i veneziani e loro tolse Vicenza, intanto che i ducali si avanzavano nel Piemonte per disputarne l'ingresso, e che gli svizzeri attestati già al passo di Susa i francesi aspettavano. Ma come udirono che il cavaliere Baiardo si appresentava con qualche polso, e che il re calava coll' esercito e colle artiglierie per luoghi reputati sino allora impervii (1), si ritirarono tostamente nel piano, ed andarono alle poste di Novara,

dopo essersi avvantaggiati delle vostre discordie, vi chiamano per giunta traditori della patria, vili, dappoco ec.

Genova, a dire il vero, non tradiva la causa 'italiana, ma fia costretta a gettaria in braccio alla Francia per non casere tradita: perché sua santità, e sua maestà il re cattolico con quella santità e cattolicità di cui erano capaci. Leon X e il re Ferdinando, tentavano niente altro che di vender Genova al ducca di Milano, o a qualunque altro si sarebbe presentato più utile; per la qual cosa il dogo Ottaviano Fregoso onde evitare questi pericoli esterni, e le insidio che di dentro gli tendevano gli Adorni di Ficcolla Francia, mettere la repubblica sotto la clientela del re con quelle condizioni e prerogative che godea sotto. Luigi XII.

(Casoni, Annali di Genova, tom. 1, pag. 160. Sismondi, loc. cit. pag. 314)

(1) Il principale passaggio si era fatto per la valle dell'Argentiera, e duro cinque giorni.

- Nemico alla gloria del maresciallo Triulzi, il nostro storico tace che fu egli il trovatore di questo nuovo cammino. Riferiro per intiero la descrizione di questo passaggio fatta dal Giovo lib. 15, perchè oltre che è ignorato da moltissimi, credo che più di un lettore si comdove due anni prima trionfato aveano. E'sommavano a trenta mila.

Colà essendo state mantenute in ritardo le paghe loro, perocchè il papa ed il re di Aragona non

piacerà a paragonarlo con quello di Annibale e di Na-

" Il Triulzio mostrò un nuovo e non usato passaggio, lungo tempo dianzi ritrovato da lui. Era stato questo vecchio industrioso molti mesi in Embrun dopo la rotta ricevuta a Novara ed avuto seco uomini pratichissimi dei luoghi con gran fatica e con incredibil diligenza aveva ricercato le valli ed i monti dell'Alpi, discorrendo fin allora dentro dell'animo suo per qual strada si potesse menare l'esercito, se un altra volta Lodovico fosse voluto venire in Italia con l'armi. Perciocchè i francesi nella guerra degli svizzeri, avevano perduto tutte le terre del Piemonte . le quali d'Italia arrivavano allo stretto ed a passi dell'Alpi, ed oltra di ciò ancora la città d'Asti, la quale in ogni tempo aveva ricevuto gli eserciti che calavano, e gli aveva rinfrescati di tutte la cose necessarie.

" Questa strada incominciava dal Monciniso, poi lasciato a man sinistra il monte di Genevra, con aspro cd orribil piegamento per valli dirupate e per monti aspri si distendeva all'Alpi d'Argentera. La qual via parendo sopra tutto aspra e malagevole a molti, e veggendosi che il Triulzio spinto da troppo desiderio di ritornare alla patria, con molto maggiore ardore ed ardire che non ricercava l'esperienza delle cose del mondo o la disciplina militare era per tentare tutte l'asprezze della guerra e del viaggio, il re Francesco non gli parendo bene che l'esercito si mettesse in alcun luogo stretto, mandò innanzi Lotrecco e'l Navarro, uomini eccellentissimi d'autorità e d'ingegno, i quali guardassero bene tutte le difficultà, e considerassero se quelle cose che proponeva il Triulzio si potevano mettere in effetto con forze umane, ancora che per la singolar fede conosciuta in molti pericoli, e per la notabile esperienza delle cose del mondo, le parole e i consigli di lui fossero in grande istimazione, e ch'ognuno giudicasse, ch' un uomo si come egli era, ch'avanzava di gran lunga gli altri capitani per onor d'età e per gloria delle cose di guerra, non fosse per confermare nulla indarno in impresa di si aveano esattamente provveduti i fondi, quella indocile e non mai satolla soldatesca ne fu subito commossa e pronta a disertare, e saccheggiata la cassa del commissario apostolico, che il loro eser-

grande importanza. Lotrecco e'l Navarro avendo consumato alcuni giorni nell'Alpi, e veduto e ben considerato l'asprezza de' luoghi, riferirono al re, come il Triulzio onoratamente e diligentemente aveva considerato ogni cosa . e ch'essi ancora in altri luoghi avevano ritrovato alcuni rimedi a vincere le difficultà della natura; ma però per tutto v'erano strade da pedoni e tagliate, le quali non si potevano aprire se non con gran fatica e pericolo. Il Triulzio essendosi vantato di volere essere il primo ad assicurar la strada e farsi capitano della vanguarda, disse al re : sire, voi avete da far un valoroso sforzo per questi luoghi aspri, acciò che quando avrete guidato oltre l'artiglicrie di bronzo, vi facciate conoscere maggiore d'Annibale. Egli varcò per gioghi più agevoli senza artiglierie, senza carrette, con molto maggior lode, ch'egli non combattè poi in battaglia co'romani. Perciò che coloro che non avreb-bero avuto ardire di passar l'Alpi, seppero poi vincere il vincitore attaccando le battaglie in luogo di vantaggio.

E così con gran desiderio del re, non rifiutando i soldati ne fatica ne pericolo alcuno, l'esercito fu menato da Granopoli a Vigilia, e quindi giunto insieme tutte le genti, a

Mura, e per dritto viaggio a Embrun.

""> Partendo adunque da Embrun Borbone e "I Triulzio, i quali guidavano la vanguarda, fatto provvisione di tetovaglia per cinque giorni, ginnsero a san Clemente e san Crispino, terre fra le montagne. Quindi sotto la man sinistra lasciato il monte Ginevra, l'esercito passò a guazzo la Durenza; ciatto gli alloggiamenti a Gilestra, e passato poi il monte Avalizio, con gran fatica giunsero alla balza di san Paolo. La quale perch' cra dirupata e malagovole molto da passare, con incredibile prestezza apersero col ferro, e menarono oltre l'artiglierie. Il di seguente calaroon nella valle di Barcellona. Questa valle impedita da assis grandi e d'asprissimi poggi che vi sono interposti, mettre disperazion grande nell'impresa. Perciocché bisognava tagliare con pieconi e con scuri quei colli di sasso, spianare l'erte; e non potendosì servire in nessua modo per quelle balze

cito seguitava, presero la via del loro paese (O. Si mandò dietro a loro; il lenocinio del danaro; l'espettativa di un grosso sforzo che scendeva dai monti intanto che essi ritornavano, e le prediche

de'cavalli, l'artiglierie s'avevano a portare sulle apalle dei soldati. In questo mero elle s'attaccavano con fini grandi tirate agli scogli e s'tronchi degli alberi, e con gran marriglia di utto l'escretio si tiravano con macchine che si volgevano, e col beneficio degli argani d'una balza alla l'altra, essendovi poste in merso profondissime valli. Ed anco in alcuni luoghi fornivano i lati delle balze igunde, dove vi maneva la via, messovi sotto deg grossi e sicuri puntelli, e frapostovi delle travi, e oltra di questo amora, postovi sopra e spianatovi delle fascine di sterpi, del terreno e delle zolle, facevano strade sospese alle carrette che passavano. E così con marvigliosi industria degli artefici e con singolar fatica de'soldati menarono tutte le bagaglie dell'eserctio nella valle Argentera.

"If giorno seguente dalle terre di Larchia e d' Ebergia lutto l'esercito calò nella valle d'Astura, dove con eguale artificio di guastatori rotto e cavato di smisurate pietre domarono e spinanzono la montagna di Piediporco, la glediporco, la plediporco al valle per mezzo, e faceva asprissima la via. Da Piediporco ad Avenna, e quindi al Sembuco, e poi alla bocca d'Italia giunse l'esercito a salvamento, avendo consumato tre giorni soli in quel viaggio; e certo con tanta felicità, che il cardinale Sedunese e Prospero, uomini per altro accordissimi, i quali indarno appostarono il Moneiniso e'l Monginerra, sulle cime de' quali avevano veduto alcuni cavalii francesi mandativi in prova dal re, per mostarae che quivi avesse da passar l'esercito, in tutti quel tre giorni non intesero nulla del passaggio de' francesi m.

(1) L'abate Dubos fa onore di questa diserzione al barone di Altosaso e al colonnello Diesbach. Fa meraviglia
che siavi uno storico che renda encomio a due capitani,
perche hanno ammutinato l'esercito contro gli ordini del
foro governo; ma ancor più strana è la ragione che ne dà.

Questo è, dice egli, perche quelle due persone, di buona
casa e piene di onore, erano servitori secreti della
Francia n. (Storia della lega di Cambria; jib. 5.)

del cardinale Sedunense riuscirono a fargli sostare, a Galera. Intanto essendosi ai francesi sbarrata la strada entrarono in Novara ed in Pavia, e varcarono il Ticino. Mentrechè una parte dell'esercito camminava alla diritta del Po, l'altra s'innoltrava sino a Buffalora, mandando i suoi socorridori fin entro i sobborghi di Milano. Queta era quella capitale, memore delle enormi taglie a cui fu assogettata l'ultima volta, per la qual cosa i cittadini mandarono deputati al re protestando di loro divozione, e chiedendo licenza di aspettare, per farla palese, le terminative della fortuna.

In questo mezzo il duca di Savoja, al quale era sommamente molesto che gli suoi stati fossero discorsi dalle forestiere armi, e poco inclinato ad osservare la sua neutralità, si recò al campo degli svizzeri, e selli decidere col mezzo dei partegiani che vi aveva il re a ristringersi colla Francia. Il trattato di pace conteneva, che fossevi tra il re ed i Cantoni alleanza duratura tutta la vita di Francesco, ed anche dieci anni dopo la sua morte: si restituissero i quattro baliaggi del Milanese occupati nel 1512, come pure Chiavenna e la Valtellina che gli svizzeri si obbligavano di far rendere dai Grigioni; si obbligasse Massimiliano Sforza a cedere al re tutti i suoi diritti sul ducato di Milano, e ad accettare in permuta la ducea di Nemours ed una provvisione di 12,000 scudi: così gli svizzeri assentivano a sgomberare il ducato di Milano a favore del re di Francia.

Mossi da una brutta avarizia, gli svizzeri tutte queste inesperate concessioni davano a prezzo di denaro. Obbligavasi il re a pagare 400,000 scudi d'oro promessigli già sin quando aveano sgombera la Borgogna, un supplimento di trecento altri mila scudi d'oro (1), una gratificazione di tre mesi di paghe, e per l'avvenire che fosse raddoppiato il sussidio annuo di 10,000 scudi d'oro che la Francia pa-

gava già ai Cantoni.

Considerabili erano queste somme, ma era un immenso guadagno per la Francia di chiudere, senza trarre un colpo, una guerra che poteva esser seria, e di recuperare il ducato di Milano; eppure questa fortuna fu distrutta all'improvviso, come era sorta all'improvviso. Gli altri svizzeri che in numero di ventimila arrivarono, e che non doveano aver parte alla gratificazione dei tre mesi di paghe, non vollero riconoscere un trattato conchiuso senza loro. Il cardinale Sedunense che vi si era accostato a malincuore, mise tutto in opera ner mandarlo a monte. La discordia fu tra gli svizzeri; i parteggiatori della pace, che erano cinque a sei mila si ritirarono; gli altri, infiammati dal fanatismo del cardinale, ruppero il trattato e tra Monza e Milano s'inoltrarono, grossi all'incirca di quarantamila.

XIV. Milano era accerchiata da un lato dagli svizzeri, dall'altro dai francesi, i quali stavano per venirne alla terminativa tra il Ticino e l'Adda. Più lungi tra il Mincio e l'Adige non si perdevano di vista il generale spagnuolo e il generale veneziano onde impedire che porgessero mano ciascuno al suo alleato. Finalmente dalla banda meridionale

<sup>(1)</sup> Lo scudo d'oro valeva trentacinque soldi tornesi, ossia trentatre soldi, moneta attuale di Francia.

stavano osservandosi ed aspettando gli accidenti, una squadra di francesi, gli ecclesiastici e i sol-

dati del duca di Ferrara.

I fanti spagnuoli erano migliori, ma più pochi dei veneziani, sendochè la repubblica con un nuovo sforzo avesse armato mille uomini d'arme, quattrocento cavai leggieri e dieci mila pedoni. Cardona già molto occupato a contenere l'Alviano, temeva che da un istante all'altro i francesi non passassero l'Adda, per la qual cosa sarebbesi trovato tra due schiere più poderose della sua, e levato fuora da ogni scampo. Così per sbucciare, si risolvette di andarsi a congiungere cogli svizzeri, mise quanto polso occorreva in Brescia ed in Verona, e restò con settecento lance, ottocento cavai leggieri e quattro mila di fanteria coi quali dovea dall'Adige trasferirsi alle porte di Milano.

· Per la via retta ben era sicuro che l'infaticabile Alviano lo avrebbe inseguito e raggiunto, e forse anche qualche nerbo di francesi potea venirgli incontro e contendergli il passo ad uno dei molti fiumi che attraversar dovea. Mosso da questa tema si decise camminare lungh'essa la riva destra del Po, e risalir poi quel fiume fiu colà dove avrebbe incontrati gli svizzeri. Così occultata la sua partenza ai veneziani passò il Po ad Ostiglia di sotto dalle bocche del Mincio, e mandò al generale pontificio di preparargli con che transitare dall'altra sponda. Della qual cosa avvistosi l'Alviano, salì dalla sua banda il Po con tanta prestezza, che giunse in quattro di al confluente dell'Adda, e gli spagnuoli lo videro dall'altra parte quando stavano per passare.

I francesi, sentito l'appropinquarsi dei veneziani e degli spagnuoli, si avanzarono per aiutar quelli e contrastar questi: alla qual doppia mira aveano scelto il posto di Marignano a pari distanza da Mi-

lano, dal Po e dall'Adda.

Il 13 settembre gli svizzeri accesi dalle infiammative prediche del cardinale Sedunense, uscirono dal loro campo grossi di quaranta mila buoni uomini, traendo con seco sette od ottocento cavalieri e una ventina di pezzi di artiglierie dati loro dal duca di Milano. Il loro attacco fu sì repentino e sì sbadati si stavano i francesi, che appena ebbero il tempo di attelarsi. Già entravano dor'erano le artiglierie, già la gente a piede era disordinata quando il re con tutta la sua gente d'armi diede loro adosso coll'impeto di un eroe di ventidue anni. I cannoni già presi furono ripresi; la battaglia diventò generale e pendeva ancora dopo cinque ore di stermino; ma la notte profonda separava i combattitori.

Restò ciascuno dove la notte sorpreso lo avea. Nè questi, nè quelli accessoro fuochi; alcuni sgarrati caddero tra i nemici, e furono spenti o fatti prigioni. Ad ogni momento gridavasi all'erta, e succedevano avvisaglie, nè meditate, nè prevedute.

La Palissa raggranellava l'antignardo, il maresciallo Triulzio si recava in mano il governo delle riscosse, il duca di Borbone disponeva le artiglierie intanto che il re riposava per alquanto sopra un carretto di cannone.

All'imbiancarsi dell'aurora la battaglia ricominciò con impeto uguale; gli svizzeri stesi in una fila che soverchiava l'esercito regio, staccarono

sulla loro sinistra un grosso polso, il quale dovea assalire da tergo l'ala destra dei francesi. Per sua buona ventura il re potea opporre a quella formidabil pedonaglia da dieci mila alpicoli del Delfinato e dei Pirenei, i quali Pietro Navarra aveva ordinati ed armati alla spagunola. Il Navarra fatto prigione alla battaglia di Ravenna, si era dato al servizio di Francia per astio contro Ferdinando di Aragona, che non aveva voluto pagarne il riscatto: ed adesso corso con impeto incontro a quel polso di svizzeri, gli tagliò a pezzi. In questo mezzo il re colla cavalleria rompeva la battaglia dei nemici. Questo secondo abbattimento non era durato che quattro ore. Dodici centinaia di svizzeri buttatisi in un villaggio ad ostinata difesa, furono circondati ed arsi col villaggio medesimo (1). Gli altri si ritirarono in buon ordine, quantunque propulsati dalla cavalleria, e rientrarono in Milano lasciandone indietro gran numero di spenti, e puossi conghietturarlo dai cinque a sei mila uomini che perdettero gli stessi vincitori (2).

(1) Conquista di Milano per il re Francesco I. MS. della bibl. di Monsieur, n. 119.

(Machiavelli, Discorsi. Lib. 3, cap. 18.)

<sup>(</sup>a) « Nella giornata che feee in Lombardia Francesco re di Francia col vinzeri, sopravvenendo la notte, credetatero quella parte dei vizzeri ch'erano rimasti intieri aver vinto, non sapendo di quelli ch'erano stati rotti e morti; nil qual errore feee che loro medesimi non si salvarono, saspettando di ricombattere la matina con tanto loro disavantaggio; e fecero ancora errore, e per tale errore presso che rovinare l'esercito del papa e di Spagna, il quale in su la falsa nuova della vittoria passò il Po, e ne procedeva troppo innanzi, restava prigione dei francesi nch'erano vittoriosi n.

Allo strepitare delle artiglierie era accorso l'Alviano, ma con un drappello di cavalleria solamente e si tenne per tutto quel giorno al fianco del re. È però una esagerazione degli storici italiani quando dicono, l'esercito veneziano avere avuto parte alla battaglia, il quale invece giunse che già finiva, e in punto d'inseguire inemici (1). Ben conviene fidarsene a un contemporaneo veneziano, che fece ogni opera per dar gloria al suo paese, il quale non avrebbe sicuramente omessa una circostanza tanto onorevole, io dico lo storico Moncenigo, il quale si ristringe a ciò che ho detto io (2).

<sup>(1)</sup> St. del cav. Bajardo, cap. 60.

<sup>(2)</sup> Lib. 6. L'autore qui, come in altri luoghi, cita l'autorità del Moczusco, ma è certissimo che non ha mai veduto questo storico, e che lo cita sempre sulla fede dell'abate Duos (lib. 5. p. 285) senza verificare se la citazione sia giusta. Ora il Moczusco ben lontano dal dire ciò che dice il Dasre,

parla in questa sentenza.

a Quand'ecco sorgere un gran romore per l'imporvisa a paparizione, del Liviano seguitato d'a nobili (cio socita me avalleria pesante) e dai cavalle leggieri, la qual cosa n'iuscendo inopinata, gli svizzeri ercedettero che tutto n'l'escreito veneziano fosse loro adosso, tosto si agomentarono e cominciarono a ritirarsi, mentre i francesi ripisirono coraggio quando videro il Liviano accorrere subitamente in loro sjuto con cinquanta nobili, imperoche ed essi contenne dall'incominicata fuga, e gli svizzeri dalla punga feroce, rinfrescando la battaglia, finche sopragiugnodo tutto l'escretio de veneziani fu fatta tanta natrage degli svizzeri, che appena la quarta parte di loro si salvo n. si salvo n.

Questo basta già a dimostrare che il Danu non è sempre esatto nelle sue citazioni. Pure voglio riferire anche le parole di tre altri istorici di riputato valore, e che confermano pienamente la relazione di Andrea Mocenigo.

GUICCIARDINI, lib. 12, cap. 5, dice: " E sopravyenne in

La battaglia di Marignano fe' risolvere gli svizzeri a rimpatriare. Lasciarono soli quindici centinaia dei loro a guardia del castello di Milano, dove si era chiuso il duca con cinquecento de' suoi, e la Lombardia fu ancora soggetta a un nuovo padrone. Il castello di Milano e quello di Cremona , i soli che tenessero contro i francesi, capitolarono in capo a tre settimane. I milacinquecento svizzeri si ritirarono facendosi ancora pagare dal re le paghe trascorse, e Massimiliano Sforza incapace del pari di deviare, di sopportare e di sentire un greve

» sul levare del sole l'Alviano, il quale, chiamato la notte ndal re, messosi subito a cammino con i cavalli leggieri » e con una parte più spedita dell'esercito, e giunto quando n era più stretto e più feroce il combattere, e le cose rio dotte in maggiore travaglio e pericolo, seguitandolo die-" tro di mano in mano il resto dell'esercito, assaltò con n grande impeto i svizzeri alle spalle. I quali, benche conn tinuamente combattessero con grandissima audacia e va-" lore, nondimeno vedendo si gagliarda resistenza, e so-» praggiungere l'esercito veneziano, disperati potere ot-» tenere la vittoria, essendo già stato più ore sopra la terra · n il sole, suonarono a raccolta n. Il Giovio, lib. 15. " Fu ancora di grande ajuto ai fran-

» cest disordinati l'Alviano, il quale menato seco l'esercito " de' veneziani, spingendo innanzi, sovraggiunse con una n banda d'uomini d'arme sceltissimi, seguitandolo gli altrin. Ed il Parura, lib. 3. " L'Alviano nel suo primo arrivo m assali alle spalle gli svizzeri, quali combattevano alla

n fronte degli alloggiamenti, e con grandissimo empito cacn ciandosi adosso i nemici ove erano più spessi, ruppe e " dissipò le loro ordinanze, ec. ".

Potrebbe aggiungersi anche il Sismondi (loc. cit. pag. 335)

il quale come i suddetti attribuisce la decisione della battaglia di Marignano all'improvvisa comparsa dell'Alviano, e le Memorie del cav. Bajardo che il Danu cita, secondo il suo solito, con poco scrupolosa esattezza.

infortunio, fu mandato in Francia con una provvisione, e se ne consolò presto per non più commuovere pessuno a favor suo.

Non meno presti degli svizzeri a ritirarsi ai loro confini, furono gli spagnuoli; bisogna però confessare che il Cardona usava con prudenza schivando dal compromettersi per alleati, com'erano il papa e l'imperatore, e in un paese ove il suo signore nulla aveva a sperare. Inteso dunque a conservare il suo esercito e a protegger Napoli, si ridusse con quello nel regno, lasciando i veneziani pienamente liberi, sicchè poterono occuparsi a re-

enperare le loro piazze.

XV. Il papa che aveva aspettato che volessero partorire gli accidenti onde risolvere, e a cui riusciva molesto fuor modo il successo delle armi di Francia, il quale toglieva ogni ostacolo alla occupazione di Parma e Piacenza, si affrettò di entrare in negoziati che in pochi giorni riuscirono ad un trattato di pace. Stipulavasi: la città di Parma e Piacenza fossero consegnate al re siccome parte della ducea milanese, si assumesse il re la protezione del nuovo governo fiorentino, cioè dei Medici, e le due potenze contraenti si porgessero vicendevole aiuto per la difensione dei loro stati,

In questo trattato v'erano due clausole che ragguardavano ai veneziani, la prima che si obbligava il pontefice a levare le sue truppe da Brescia e da Verona; la seconda, che sarebbe stata per la repubblica una importante faccenda se non l'avessero aggravata al momento cose maggiori, era l'obbligo contratto dal re di pigliarsi a Cervia, cioè ne'salinai del papa, tutto il sale occorribile

DARU, T. V.

pel consumo del milanese. Così i veneziani che omai da otto o dieci secoli gioivano di quell' esclusivo commercio, stavano per esserne privi(1).

Francesco I dopo di avere più presto propulsati che vinti gli svizzeri, fe'loro proporre la pace ai patti prefissi alcuni giorni innanzi la battaglia di Marignano. Que' patti consistevano in tre principali punti: il pagamento delle ingenti somme promesse dal re, quelli avidi non le avrebbero ricusate; rinunciare alla causa di Massimiliano Sforza, era causa spedita perchè il duca era in Francia: svignare dai baliaggi di qua dai monti dei quali si erano impodestati gli svizzeri; quest' articolo fu un po' indigesto e formalmente ricusato da cinque Cantoni che vi aveano interesse. Ma comechè importasse moltissimo codesto rifiuto, pure non ristè Francesco I dallo stringere cogli altri otto Cantoni un trattato pel quale gli svizzeri si collegavano con lui, e che pareva certificarlo del possedimento pacifico de' suoi acquisti d' Italia. Così partì poco appresso per la Francia, licenziando le sue armi, tranne settecento lance e diecimila fanti. Or riedo

<sup>(1)</sup> L'autore copia queste due cluusole dal Dusos (lib. 5, po.94), senza indicare nei l'uno nei l'altro la fonte; ma sono dal Giuccaanom (l.12.6.5) espresse in questo modo: « Fosse n'ennto il pontefice levare di Verona e dall'ajuto di Censare contro ai venciani le genti sue; restituire al re di » Francia Parama e Piacenza, ricevendo in ricompensa da ne che ti ducato di Milano fosse tenuto a levare per suo multie per la chiesa, « già il pontefice nella confedera» zione fatta col duca di Milano avera convenuto seco questato metaro de la confedera ni cone fatta col duca di Milano avera convenuto seco questato metaro perduto questo privilegio di somministra cui i sali al Milanese.

alle cose di guerra che più parzialmente toccano i veneziani.

XVI. Come la battaglia di Marignano e la ritirata degli spagnuoli permisero all'Alviano di levarsi dalle poste dell'Adda, ripigliò colla solita sua vigilanza le città che la repubblica avea perdute, e che in quel momento erano custodite da' scarsi presidii; ma la fortuna non volle acconsentirgli il bene di coronare le sue imprese con quelle conquiste fatte omai non più difficili, perocchè lo colse la morte dopo la recuperazione di Bergamo e intanto che stava per campeggiar Brescia, sfinito per le fatiche dell'ultima milizia. Debitore a sè stesso della propria reputazione, non sempre fu egli felice; ma de suoi rovesci ne fu spesso imputata cagione a lui, siccome quegli che non sapea vincere gl' impeti propri: ciononostante era forse unica sua colpa l'avere troppo spesso misurato coll'animo suo quello non punto comparabile delle poco egregie sue truppe. Furono in lui veramente maravigliosi il valore nelle battaglie, la fortezza ne'sinistri accidenti, e un disinteresse rarissimo; comechè di sessant'anni conservava tutta quella attività, che è il verace mezzo per supplire alla insufficienza delle forze colla celerità delle mosse. Fu egli il primo a far camminare i soldati italiani più delle consuete otto miglia al giorno, prodigio grande in que'tempi.

Il governo veneziano che sapea ricompensare e punire, onorò grandeniente la memoria del suo generale: il suo corpo trasferito a Venezia fu onorato di magnifiche esequie, e per trasportarlo sendo necessario passare per Verona, che gli austriaci tenevano, fu mandato al provveditore che aveva assunto il comando dopo l'Alviano, di chiedere al generale nemico un salvocondotto pel funebre corteo; ed i soldati come intesero la volontà del senato, vollero essi accompagnare le reliquie del loro generale sino a Venezia. Così l'Alviano nella bara attraversò ancora una volta le schiere nemiche (<sup>1</sup>).

Per aiutare i veneziani nei loro riacquisti furono mandate settecento lance e seimila guasconi condotti dal maresciallo di Lautrec. Il maresciallo Triulzi (2) chiamato dal senato, acconsentendolo il re, al governo del suo esercito, erasi già insignorito di Peschiera, d'Asola, di Lonato, e stava già sotto Brescia prima che quelli aiuti giugnessero; ma i tedeschi e gli spagnuoli che difendevano la terra bravavano l'infanteria veneziana, e nelle loro sortite le avevano o tolta o inchiodata quasi tutta l'artiglieria. Giunti i francesi, l'assedio fu ripreso con nuovo impeto, ma del pari indarno. Già calava il novembre, e parlavasi di ottomila tedeschi che venivano a ingrossare i presidii di Verona e di Brescia. I veneziani gli andarono incontro per contenderli il passo delle montagne, ma all'appro-

<sup>(1)</sup> Dicono che lasciasse così pochi beni, che i veneziani furono obbligati ad aver cura della sua famiglia; ma non è vero, perchè la repubblica gli aveva data la città di Pordenone nel Friuli.

<sup>—</sup> Il fatto è però attestato dal Panuta, il quale dice che il senato assegnò 60 ducati di provvisione al mese alla vedova ed al ligliuolo di lui, e 3000 ducati di dote alle sue figlie.

(Trad.)

<sup>(2)</sup> L'abate Dusos, dice Teodoro Triulzi, l'abate Laucier, dice Gianiacopo Triulzi, che era maresciallo di Francia. È n'inavvertenza del Dusos, sendochè Teodoro successe nella condotta a Gianiacopo.

pinquarsi di quelli si ritirarono a furia; le piazze furono soccorse, così che bisognò rimettere l'assedio all'anno venturo. Il maresciallo Triulzi, contro del quale a cagione del cattivo esito si levavano forti rimproveri ed anche sospetti (1), lasciò il servizio dei veneziani, e gli fu surrogato Teodoro Triulzi suo parente.

XVII. Spuntava il nuovo anno 1516, quando con meraviglia degli uomini si udi che l'imperatore dando per la prima volta segni di un'attuosa energia calava in Italia con grosso seguito d'armi; imperocchè esseudosi approvecciato della discorida che si era manifesta fra gli svizzeri per la pace fermata col re, aveva ottenuto dai cinque Cantoni dissenzienti quindicimila uomini. Nuovo tratto singolare dell'indole di quel bizzarro principe era questo, stantechè usciva egli con tanto apparato di forze in un momento in cui tutti i suoi collegati disertato lo avevano, piuttostochè porgersi alle loro instanze in altri tempi in cui uno sforzo poteva essere terminativo.

<sup>(1)</sup> Bisogna che il nome del maresciallo Triulzi non suonasse bene all'orecchio del Danu, che di quest'illustre guerriero che ebbe una parte così attiva nelle guerre dei francesi in Italia, mai non ne parla se non per avvilirlo. Alcune pagine indietro lo ha calunnisto con una menzogna, qui lo calunnia con un sospetto. Il Paruta dice, che « era da molti » accusato il Triulzio perchè con troppo frettoloso ed im-» portuno consiglio (levandosi da Brescia) avesse perduta " l'opportunità procurata con tante fatiche di dar buon » fine all'impresa; » e soggiunge, che il senato a cui spiaceva ch'ei si licenziasse, gli scrisse lettere a con le quali » innalzando la virtù di lui, affermava di avere nelle open razioni sue conosciuta molta fede e molta prontezza n, e che usò ogni ufficio si col Triulzi che col re di Francia per trattenerlo. (Trad.)

Più non contavano per lui gli spagnuoli; Ferdinando era morto, e l'erede dei tre reami di Aragona, Castiglia e Napoli era in perfetta pace colla Francia: più non contava il papa che si era composto col re; pure lo sussidiò di qualche pecunia ed anche d'uomini, poca cosa in vero e copertamente, ma che avvisava il resto dell'Italia a non avere quella causa per disperata.

Parte delle genti di Lautrec si azzuffò con un antiguardo di tremila uomini, che s'indirizzava a Verona conducendo del denaro, e lo costrinse a dare indietro con perdita di ottocento uomini; e sendochè la fedeltà dei presidii dipendeva onnimente dall'esattezza delle paghe, eravi da temere che Verona e Brescia fossero perdute se tardava il soccorso. Massimiliano si fece egli stesso guida al suo esercito senza aspettare che fosse tutto raccolto, e giunse nel marzo in Italia alla testa di trentamila uomini metà tedeschi e metà svizzeri, e con quattro o cioquemila cavalli.

Zeri, e con quattro o cinquemia cavain.

Toccò sino a Verona senza che Teodoro Triulzi
e Lautrec ardissero contendergli il passo. Dopo di
avere buttate in fretta alcune poche truppe in Padova si recarono con tutte le altre verso Peschiera,
lasciando con queste mosse tutto il paese de'veneziani in abbandono al nemico, intesi solamente
a ritardare ch' egli entrasse sul Milanese, se il
Mincio era un ostacolo capace; ma nè il Mincio,
nè l'Oglio, nè l'Adda ancora parvero a quelle
truppe spaurite dal proprio inferior numero posti opportuni per misurarsi coll'esercito cesarco.

Il governatore di Milano, che era allora il duca di Borbone, chiese tosto un aiuto di diecimila uomini agli otto Cantoni svizzeri che erano concorsi nell'alleanza colla Francia, e fece ardere i sobborghi di Milano, in onta alle grida degli abitanti che accagionavano di quella rovina i consigli e la gelosia dei veneziani.

Era fatta pei francesi se l'imperatore avesse usata altrettanta celerità, quanto pareva avere di risoluzione; ma egli sprecò il tempo a insignorirsi di quelle molte piccole terre affortificate, che pure sono il premio sicuro di una prima vittoria. Appresentatosi a Pizzighettone per passarvi l'Adda, trovò qualche opposizione; salì un po' più insù, varcò il fiume a Rivolta, e mandò ai milanesi gli recassero le chiavi della loro città. Borbone, Triulzi, Lautrec erano insieme; ma non avevano più di ottocento lance e di sette migliaia di pedoni per contenere una città popolosa, e far testa ad un esercito formidabile il quale non distava che poche miglia dalla città, quando i diecimila svizzeri invocati in aiuto entrarono. Più non si sperava vederli, imperocchè sapeasi che i Cantoni a malincuore pativano che i loro cittadini, agli stipendi di due potenze nemiche, fossero in procinto di scannarsi tra loro, e tutti gli aveano richiamati.

Il comandante di que' diecimila uomini era un risoluto parziale di Francia, ed avendo pel cammino avuto ordine di ritornare, pretessendo una mala intesa, non eseguì.

Il suo arrivo infuse la fiducia ne'francesi, che già da più giorni lavoravano per render Milano capace di difesa, e la fatale distruzione dei sobborghi di quella ricca capitale avvisava già come fossero determinati à disputarla.

Massimiliano toccava già alla meta della sua impresa. Sul punto di finirla si arrestò: fu soprafatto da pensieri, da molestie, e il titubante suo animo vinse. Considerava, il suo esercito essere composto tutto di gente cui mancata la paga mancava la fedeltà: la sua scarsità su questo argomento essere nota dapertutto; gli svizzeri avere tradito l'antico duca, quantunque senza alcuna ragione di odio, meglio ancora avrebbono tradito lui essendo i naturali nemici della sua casa. Dicesi che il maresciallo Triulzi lo confermasse in questa sospizione facendo cadere in sue mani una falsa corrispondenza che tendesse a far credere che gli svizzeri dell'esercito cesareo se la intendevano coi francesi.

Era così facile quel principe ad abbandonare come a concepire, che senza ricordarsi non avere sopportato alcun sinistro e il suo esercito essere il doppio più grosso del francese, rinunziò all'improvviso a Milano ed all'Italia. Mise a furia gli svizzeri in Lodi, passò l'Adda coi tedeschi e si ritirò a Bergamo. Pareva che i francesi lo inseguissero.

Questi non che se ne curassero sapevano nemmeno indovinare i motivi di quella ritirata, ed erano anche costretti a separarsi dai dieci mila avizzeri che i ripetuti ordini del loro governo richiamava. Lo stesso ordine ebbero quelli dell'esercito cesareo, e Massimiliano considerando il passo dell'Adda non essere più custodito, i francesi e i veneziani potergli venire adosso da un momento all'altro, non potè più resistere ad un terrore inconcepibile in un uomo assennato, in un guerriero esperto e capace; si salvò più presto che non si

ritirò a Trento, indietro il suo esercito lasciandosi si fattamente dimentico e dei foderi e delle paghe che tosto si risolvette, e tutto al più non riusci ai generali che di ricondurre fino a Verona i pochi che si erano mantenuti sotto le insegne.

Gome furono partiti, Bergamo e tutte le piecole piazze aprirono ai veneziani le porte. Lautrec e Triulzi andarono ad oste sotto Brescia che tempestata da quarantotto pezzi di grossa artiglieria, dopo breve resistenza capitolò. I veneziani vi rientrarono ai 24 maggio del 1516, sette anni dopo

averla perduta.

XVIII. Già si disponevano per campeggiar Verona, l'unica piazza che ancora restasse da ripigliarsi, alla quale impresa invaghivano il senato, e più ancora Gritti provveditore; ma Lautrec anzichè favoreggiare, opponevasi, e i suoi verso il Milanese indirizzava. I mesi di giugno e di luglio si perdettero a risolvere tutti i pretesti ch' egli metteva innanzi per non si adoperare; finalmente l'assedio, non senza molte sue obiettazioni incominciò, si corse a un assalto; ma non essendo sortiti bene i primi sforzi, i veneziani si determinarono, dicesi, ad avere per fame quella città che a loro apparteneva. Nessuna ragione potè indurre Lautrec a restarsene, la quale incomportabile indifferenza che faceva gli effetti della malevoglienza, e le brighe del pontefice per stringere una nuova lega, riuscivano sommamente gravi ai veneziani. Poi si seppe che Lautrec erasi conformato alle sue istruzioni per un trattato di pacificazione conchiuso li 13 agosto 1516 a Noione, tra Carlo re di Spagna e Francesco 1, col quale quantunque le potenze belligeranti non fossero intervenute, si regolavano le cose dell'Italia (1).

Stipulavano fra le altre condizioni, che l'imperatore, avo del nuovo re di Spagna, fosse nel tratato compreso, si veramente che consegnasse Verona al re suo nipote, che dopo sei settimane avrebbela affidata al re di Francia per consegnarla ai veneziani; che la repubblica pagasse centomila ducati d'oro (2) non all'imperatore, ma a France-

(1) Per questo trattato vedi l'Estratto delle istruzioni affidate al signore di Boissy, conte di Camaa, consigliere e ciambellano del re, gran maestro di Francia, al vescoro di Parigi e a messer Jacopo Olivier, presidente al parlamento, ambasciatore per il re, per capitolare, accordare e concludere coll' ambasciatore del re cattolico. Noione, giugno 1516.

(MS. della biblioteca del re, proveniente dalla bibl. di

Brienna, n. 14. ).

Evvi ancora un altro MS. della bibl. del re, n. 74 della collez. di Dupuy, che contiene queste istruzioni per disteso. (2) L'autore recita qui con una specie di compiacenza che " la repubblica dovette pagare centomila ducati d'oro n non all' imperatore, ma a Francesco, in compenso di » somme molto maggiori che Cesare doveva alla Francia ». Ma pure c' è qualche inesattezza che conviene rettificare. Nei capitoli di Brusselles sottoscritti li 3 dicembre 1516, coi quali Massimiliano accettava il trattato di Noione, si legge che il re di Francia pagherebbe a Cesare 200,000 scudi d'oro del sole, meta dei quali sarebbero sborsati dai Veneziani; più, che sarebbe buona quietanza di 325,000 ducati che allo stesso imperatore erano stati prestati dal defunto Luigi XII; così che il re di Francia invece di ricevere in compenso di quel credito i centomila scudi dei Veneziani, dovette rinunciare al credito suo proprio di 325,000 ducati, e pagarne in aggiunta altri centomila.

(Capitula celebrata inter caesaream majestatem electi imperatoris et christianissimum regem Francorum de confederatione. Ex litteris Procuratoris Andreae Gritti, MS. Collez. Tuppoto.)

Bare che alla Francia intercesso

Pare che alla Francia interessasse moltissimo di termi-

sco in compenso di somme molto maggiori che Cesare doveva alla Francia; che fossevi tra Cesare e la repubblica sospensione di offese per diciotto mesi, nel qual tempo conserverebbe Cesare tre piazze da lui conquistate, cioè Gradisca nel Friuli, Roveredo nella valle dell' Alto Adige, e Riva a tramontana del lago di Garda: erano le chiavi di tre passi importanti.

Massimiliano a buon dritto dovea maravigliarsi che suo nipote appena quasi uscito dall'infanzia, avesse senza mandato stipulato per lui, e avesselo senza suo assentimento compreso in un trattato, determinandogli lo spazio di due mesi ad aderirvi. I re di Francia e di Spagna avevano fatto di lui la stima di un principe subalterno. La sua vanità era lesa: sclamava, il nipote voler essergli tutore; ma dato sfogo alla collera spedì suoi deputati a un congresso che fu aperto a Brusselles. i veneziani ancora gli mandarono. Le discussioni, comechè calorose, uscirono a bene, e fu-

nare questa guerra, e che abbia pereiò sorpassate molte formalità portate dai trattati, perche i capitoli di Brusselles furono consegnati ad Andrea Gritti che era a Villafranca la sera del 3 gennajo 1517, e la restituzione di Verona segui dodici giorni dopo; eppure il maresciallo di Lautrec prima di venire a questa conclusione aveva molte istruzioni da osservare di cui mando copia a Venezia; ma siccome il senato a quanto pare non volle annuire in tutto a quelle pattuizioni coll'imperatore, e il re di Francia si era posto di mezzo, così dopo vari andirivieni, il primo di marzo del seguente anno fu sottoscritta la tregua di cinque anni. I centomila ducati d'oro da pagarsi 20,000 ciascun anno di cui si parla in questa tregua, sono forse que' medesimi che nei capitoli di Brusselles si dovevano sborsare all'imperatore passandoli per mano del re di Francia.

rono accettati gli articoli di Noione. Verona fu consegnata ai ministri spagnuoli, alcuni giorni dopo ai francesi, indi ai veneziani il 15 gennajo 1517; e il seguente anno la sospensione tra essi e l'imperatore fu prolungata per cinque anni, mediante un annuo sussidio di ventimila ducati.

Così finì la lega di Cambrai, che suscitata dalla ambizione insolente di due preti fu cagione di una guerra di otto anni. I veneziani, alla cui ruina i collegati intendevano, dovettero la propria salute quasichè solamente alla loro prudenza e fermezza; perocchè se è vero che non è in potestà degli uomini di levare dagli accidenti di questo mondo l'intervenzione della fortuna, è vero ancora che il senato veneziano operò sempre, ne' maggiori frangenti, con calma; mai non inacerbì i suoi nimici, i non irreconciliabili si guadagnò, gli altri colla sua esperienza divise, fu del paro attento a cogliere o ad aspettare le occasioni, dimostrò quanto fossero inesauribili e pronti i suoi mezzi, riparò celeremente ai più gravi sinistri, e quello che torna a maggior gloria di questa repubblica si è, che in sette anni di avversità non mai si storsero gli animi dalla concordia.

Dopo che fu ristretta alle sue lagune, Venezia usciva non senza gloria da una lotta così ineguale. Perdeva Cremona, le rive dell'Adda e la Romagna, acquisti recenti che non avea avuto il tempo di consolidare. Trieste che durante questa guerra non fu occupata che per un momento dai veneziani, restò per sempre all'Austria. Il destino delle tre piazze restate in potere di Cesare, era rimesso ad ulteriori trattazioni.

Ma ciò che veramente indeboliva Venezia era questo, che fosse diventata argomento di odio e d'invidia, e che avesse scemata la sua forza relativa colla vicinità di due principi assai più poderosi di lei (i).

Una guerra si longa e si lungamente male avventurosa, era stata sostenuta senza che il governo potesse per tutto quel tempo fare sulle province il più piccol fondamento; le rendite dello stato erano dimezzate; convenne dunque supplire altrimenti. S'incominciò dallo scemare lo spese scemando gli stipendi pubblici. Prima si ritene la metà (3), e ad alcuni molto più. Imitarono

<sup>(1)</sup> Ecco l'opinione di un contemporaneo e gran politico su questo avvenimento.

<sup>&</sup>quot; Mentre vissero in questa forma, il nome loro in mare » era terribile, e dentro in Italia venerando, in modo che o di tutte le controversie che nascevano il più delle volte merano arbitri; come intervenne nelle differenze nate inntra i collegati per conto di quelle terre che tra loro si navevano divise; che rimessa la causa nei veneziani rin mase ai Visconti Bergamo e Brescia. Ma avendo loro con nil tempo occupata Padova, Vicenza, Trevigi, e dipoi "Verona, Bergamo, Brescia, a nel Reame e in Romagna n molte città, cacciati dalla cupidità del dominare, ven-» nero in tanta opinione di potenza, che non solamente nai principi italiani, ma ai re oltramontani erano in terrore. Unde congiurati quelli contra di loro, in un giorno " fu tolto loro quello stato che si avevano in molti anni o con infinito spendio guadagnato. È benchè ne abbino in n questi nostri ultimi tempi riacquistato parte, non avendo » riacquistata ne la riputazione ne le forze, a discrezione n d'altri, come tutti gli altri principi italiani, vivono n. ( MACCHIAVELLI, Storie Fiorentine, lib. 1 ).

<sup>(</sup>a) a Ordină îl senato, che quella legge, che eşti prima, e poi il meggior consiglio, nel principio della guerra fatta arerano: Che tutti i magistrati della città, e provinciali e domestici, la metà de'ioro silpendi alla repubblica rimettessero; ancora per un altro anno si probungasse, e valer doresse . (Basso, jih. G.)

ancora Luigi XII col. vendere i pubblici uffici (1); ma questo costume di mettere le magistrature al-

(1) "a Per la qual cosa tutto in ogni luogo si venderà, 
"e meritamente; perciocché così il senato cd i principi 
"della città averanno voluto ". (Ibid, lib. 6.) 
— L'autore citandoci qui l'autorità del Besso sulla fede

del Dusos (lib. 5, p. 271), ci regala uno dei soliti sconci. Dicci anni prima della lega di Cambrai per sovvenire alle spese della guerra contro i turchi con cui si comincia il libro XXI di queste istorie, « e la quale, per usare " le parole del Bembo, (lib. 6, p. 369) pareva dovere es-» scre la maggiore e la più spaventevole che coi turchi » la repubblica avesse fatta giammai, furono le gabelle della » città cresciute della loro terza parte, fuori solamente » quella del vino e del pane e delle carni; e che tutti i » magistrati e urbani e delle provincie la metà de' loro » salari d'un anno rimettessero alla repubblica, fu da lei » parimente stanziato; aggiuntovi che le Quaranzie a que-» sta legge tenute non fossero: creati eziandio furono dieci » cittadini, i quali a giudicare avessero a'cittadini tutti " quello che ciascuno a pagar di censo tenuto fosse, con » tal condizione, che quel censo essi giudicato avessero, cia-» scuno donarlo alla repubblica dovesse se egli mezz'on-, cia d'oro non trascendesse; sopra questo prezzo egli pre-» stato s'intendesse essere, e non donato: e che tuttavia » sopra tre libbre d' oro alcun censo imporre non si po-» tesse. E insiememente (perciocchè in quegli stessi giorni » di fare eziandio oste di cavalleria e di pedoni contro il » signor Lodovico, e mandarla in Lombardia per la lega » fatta col re di Francia, era uopo al senato, e denari ad " un tempo bisognava che separatamente e nell'armata e nell'oste gli somministrassero) una cotal legge statuita n fu, che alle città le quali nello impero fossero della » repubblica da terra ferma, si scrivesse che votassero, » per amore di lei, in così strano e malagevole suo tem-» po, in nome di sovvenimento mandar denari alla città » comunemente, detta nondimeno è assegnata di qualun-» que di loro la sua somma: a' padovani libbre d'oro cen-" to, a' vicentini ottanta, a' veronesi altrettante, a' bresciani » cento e venti, a Bergamo cinquantacinque, a Trevigi cin-» quanta, venti a Crema, e all'altre terre sotto questa. Le " quai città di vero, siccome in bisogni così urgenti, vo-» lontieri e lietamente ciascuna la parte sua agli urbani l'incanto era assai più pericoloso in una repubblica che in una monarchia. Le città furono tas-

\_\_\_

n camerlinghi mandarono. Il papa ancora di tutte le enn trate e proventi, dei quali i sacerdoti sotto lo impero n della repubbblica godessero, più della terza parte per n quella guerra concedette al senato, fuori solamente di

" quelli che de' cardinali erano ".

Tutti questi provvedimenti si facevano, come ho detto, per la guerra contro i lurchi verso il 1500. Incominciando il 1500 fu proposto di continuare ancora per un altro anno a ritenere ai magistrati la metà del loro stipendio. A quella legge adunque si oppose nel maggior consiglio un Gioanatonio Minio, gentiluomo che il Bembo dice assai audace, il quale tra le altre sue ragioni disse: « Nou, si-morri, quello ancora vi può spignere a rifutar questa » legge, che molti magistrati a fine di avere onde se e i suoi figliuoli nodri possano, non tanto di servire alla » giustizia nel reggere le comunanze, quanto agli avanzi e nal guadagno penseranno; menter quello che ingiuriosamente tolto lor sia, a qualunque modo e via possano risarcice. Per la qual cosa tutto in ogni luogo si venderà, e meritamente, perciocche così il senato e i priarcipi della città averano voluto ».

Con tutto questo la legge passò per assentimento quasi unanime, e il Minio fu mandato dai Dieci in esilio

Il passi adunque del Bembo qui riferiti dal Daru non hanno nulla a che fare col caso presente, accunando a cose accadațe più auni prima ; il secoudo poi ce proprio fuori di sesta e dimostra bene che l'autore ha citato il Bembo alla cieca senza brigarsi se citava bene o male; biogna però avvertire che la ritenuta sugli stipendi publici fu ripetuta più volte anche durante la lega Camerane: talvolta si ritenne la metà od il quarto secondo la qualità degli imprima proprio della minima di consultata degli mprima propriati, in anne la file propriati a consultata della giustizia non volle il governo metterle a pericolo di far traffico del loro dovere (Bembo, passim).

Quanto alle magistrature vendute all'incanto, devo dire canche il dotto Sismondi si è ingannato credendo che le principali cariche dello stato fossero date al miglior offerente: ciò non avvenne per allora a Venezia quantunque si praticasse poi nella guerra di Cipro e più ancora sate a cinquanta, cento, dugento marchi d'oro (1); il clero pel terzo delle sue rendite, ciascuno mandò

nella guerra di Candia. Gli uffici conceduti per denaro in questi tempi furono tutti subalterni e la maggior parte di quelli esercitati dai cittadini. Per esempio un decreto del senato nel 1510 statui che chi tra i cittadini avesse qualche carico di durata vitalizia, se versasse dieci volte tanto il suo salario di un anno nel pubblico erario potesse traamettere quell'ufficio medesimo in eredita ad un figliuolo o fratello o a quale a lui più piacesse; e chi avesse ufficio a tempo pagando otto volte la somma del suo salario di un anno (che poi fu ribassata a cinque volte) lo godesse per tutta la vita; ma da questa concorrenza furono esclusi i segretari del senato e gli scrivani e ministri de' procuratori di San Marco. Il consiglio dei Dieci che a quei tempi indirizzava egli solo quasi tutta la somma della cosa pubblica, con decreto dello stesso anno permise a dieci patrizi che avessero trent'anni e che pagassero due mila ducati, di poter entrare in senato per un ( BEMBO , lib. 10 , p. 224.) anno, ma senza voto.

È cosa degna da notarsi che in faccende così gravi e in tanto bisogno di pecunia non si è creato neppure un procuratore di San Marco per denaro, abbenche sia stata quosta la sorgiva a cui fu solito da poi ricorrere lo stato nelle sue necessità. Se poi il mettere in vendita le magistrature sia peggiore in una monarchia o in una repubblica, io non saprei; ma so ben questo che e nell' uno e nell' altro governo sono cose turpi e da non imitarsi giammai, e mi par anche più turpi in Francia che a Venezia dove gli uffici, tranne pochi che ai soli cittadini si conferivano. erano tutti a tempo e di breve durata e non tutti si vendevano, si solamente quelli che crano subalterni e sopravigilati da magistrature maggiori; mentre Lnigi XII e Carlo IX re di Francia e gli altri che vennero dopo vendettero le magistrature principali e quelle persino che aveano l'incarico di amministrare la giustizia, le vendettero a vita ed anche in perpetuo e da trasmettersi da un successore all' altro, ciò che fu fonte d' innumerabili disordini. Venezia almeno passato il bisogno, riformava sin dove noteva questi abusi; ma gli abusi introdotti una volta in una monarchia sono indelebili.

(1) Anche qui l'autore confonde i tempi, e le tasse imposte alle città sono quelle accennate dal Rauso e rialla zecca i suoi argenti. Si nominarono commissari per stabilire una taglia proporzionata alla fortuna di tutti i cittadini, e quelli che esattamente non la pagavano erano esclusi dall'esercizio dei loro diritti politici (1).

cordate nella mota antecedente; ne trovo che ir questa guerra si ripetessero, ma trovo bene che lo stesso autore parla di doni spontanci in roba e, denaro che le città di provincia fecero allo stato. Verona per esempio, dice gil, mandò 40 libbre d'oro; i padovani dopo la rotta di Genardadda mandarono altrettanto; i vicentini pioché furo; recuperati dai veneziani fecero colletta e mandarono a venezia 20 libbre d'oro; ma la libbra d'oro del Bembo del la bato traduce costantemente per due marchi d'oro, non comprende invece che 10 ocu ducti, d'argento.

(1) Ouesta legge non è espressa troppo esattamente dal DARU, e credo anche poso dal Branco, il quale al lib. 8. pag 222 dice così: " Dal consiglio delli dicce (nel 1509) eletti furono dieci cittadini, che a riscuotere denati ogni » maggioranza e imperio avessero, e quelli che colla mag-» gior parte di loro, dati i suffragi, paresse che pagar " potessero', con tutti i modi a recar denaro, in comune » constringessero; con gli altri più mansuetamente si por-" tassero ". E più sotto al lib, 10, pag. 233 (anno 1510) aggiunge: « Perciocche al senato era chiaro, molti ricchi » cittadini essere, che però a dare alcuna cosa in comune » piegare non si poteáno ; conciofossecosache essi da ye-» runa carità della lor patria, da veruno amore della re-» pubblica non si moveano; i signor diece ordinarono ai » loro ministri, che avendali prima di ciò avvertiti, sen fra otto giorni nulla in comune recato avessero, essi gli » pigliassero e imprigionarsegli, e se si nascondessero, delle : » lor case pigliassero gli arnesi domestici, e dessergli ai » magistrati che gli vendessero : le quali due cose, che dalla " repubblica ordinate fossero, avanti quel tempo non era

. Qui pare cle ai parti di doni sportanei e determinati dalla sola volontă del donatore; ma non bene s' intende se que' dieci commissari dovenero essi medenimi statuire la tassa der pagarsi per ciaselteduno secondo la loro estimazione; o se solamente aveano incumbenza di esaminare le

DARU, T. V.

» giammai addivenuto ».

Ancora prestanzió, i cittadini volonterosi diedero somme vistose, e la repubblica fu pontuale a saldare gl'interessi; e quando in seguito avvisò

facultà delle persone tassate git per decreto pubblico che adducevano radioni o pretetti per non pagne, e che verificate le forze e i mezi de contribuenti, gi obbligue contribuenti por più o meno rigore al pagnemo. Quaette bra la spiegazione più naturale, e sembra che la confermino i ripettut provvedimenti del entato o del consignio dei dieci contro i debitori del pubblico morosi, che la siciando trascorere le taglie e 1 iributi mettevano ni dificialità il governo, in que' momenti bisognosissimo di pecunia.

Comonque sia, questa legge, e quella che obbligava gli appigionatori a versare metà delle pigioni nell'erario, e più altre che sembrano dure ed arbitrarie, provano il vantaggio che ha una repubblica ben condizionata sovra una monarchia, specialmente se assoluta. In una monarchia rappresentativa essendo ufficio del popolo o de'suoi delegati l'assegnare le tasse, se una guerra è nazionale si fanno sacrifizi di danaro che sembrano incredibili: e a'nostri giorni abbiamo veduto l'Inghilterra sostenere essa sola per venticinque anni tutto il pondo di una guerra europea contro il più attivo e più formidabile conquistatore che sia mai stato, e le somme gettate a questo fine sono piuttosto da dirsi che da credersi, mentre le altre monarchie dopo una grossa battaglia perduta, non aveano più nervi onde poter risorgere. Lo stesso spettacolo ci offerse già Venezia durante la lega di Cambrai; l'imperatore non poteva mai condurre a fine una impresa per difetto di denari, il re di Francia era obbligato a licenziare di volta in volta i suoi eserciti per non avere con che pagarli; al re di Spagna giovarono più la perfidia che le armi; e la repubblica con uno stato minore a quello di ciascuno de' tre suoi principali nemici, fu debitrice di una così lunga e così eroica resistenza, più che alle sue forze materiali, alla bontà de'suoi ordini politici, alla volontà uniforme e provvida che la dirigeva, c alla somma abilità che le veniva fatta di potersi facilmente procacciare somme straboechevoli di danaro. In una monarchia assoluta se si pubblicasse una legge com'e la suddetta, e la si eseguisse col rigore che si usava in Venezia, cioè che di poterli ridurre al quattro per cento, propose o questo o la restituzione del capitale (1).

Tanti buoni fondamenti furono cagione che il

a chi fra otto giorni non pagasse la somma stanziatagli fossero i suoi beni messi in comune e la sua persona imprigionata, sarebbero certissimi questi due effetti, o la ribellione dei popoli, o il loro malcoutentamento e rovina, e in conseguenza la rovina dello stato. Ma questo non poteva succedere in Venezla, perche ciascuno avendo un interesse personale nella conservazione dello stato, ciaseuno era anche convinto che colla perdita di lei n'andava quella della patria, della libertà, delle leggi, de costumi e degli agi e comodità a cui era avvezzo, quindi sentiva l'immenso bisogno di dover concorrere con ogni suo sforzo alla sua difesa. Non si trattava degli interessi o dei capricci di una persona sola o ignota o mal conosciuta, di cui appena si sa il nome, che tutto il benefizio vuole per se e non vuole essere a parte del comune dolore: ma in una repubblica la gloria o sciagura dello stato è gloria o sciagura di tutti. In fatti intanto che il senato veneto smugneva dagli uni il danaro che inghiottiva la guerra, esonerava agli altri le pubbliche gravezze: a Verona levava il dazio della macina, i trivigiani, padovani, vicentini liberaya per più anni da ogni aggravio, gli esuli accoglieva in casa e manteneva a pubbliche spese; le mogli, i figliugli di chi per la patria combatteva ricoverava in luoghi sicuri ed alimentava coi denari dello stato, a tutti poi prometteva un giusto rifacimento dei danni patiti, per la qual cosa e cittadini e sudditi sentivano il pregio di un governo così amorevole, e la somma importanza di doverlo conservare. (Trad.)

(1) n Durante la guerra che sontenere dovette contro i principio congiunta per la lega di Cambrai, Venezia pre-n levò tali somme, che anche a di nostri sarebbono avute in conto di prodigiose; ci intanto che il re di Francia pagava pel danaro ch'era obbligato a prestanziare l'esorbitante interesse del quaranta per cento, intanto che n' l'imperatore, detto Massimiliano pochi denari; cercava a prestito e nessuno voleva fidare in lui, i veneziani tro-n vavano quanto deniro loro occorreva pel tenue interesse del cinque per cento n'.

' (ROBERTSON, Introduzione alla Storia di Carlo V.)

governo fosse in grado di sostenere per questi otto anni di guerra l'enorme dispendio di cinque milioni di ducati d'oro, che valendo a que' temi diciasette franchi, sommano a ottantacinque milioni di franchi, che bisogna per lo meno raddoppiare per ridurii al valor presente. (1)

(1) L'autore non ci dà che un imperfettissimo cenno dello stato della repubblica dopo la lega di Gambrai e delle provvisioni fatte onde ristaurare sè ed i popoli dai, mali soffertia a ciò supplisca il Sissionni, Storia delle repubbliche italia-

ne tom. 14 pag. 369, edizione di Capolago.

" Come la repubblica di Venezia chbe ricuperato, con-» tro ogni speranza, il possedimento di quasi tutto lo stato » di terra ferma, già da lei perduto in una sola battaglia, » e. pel quale aveva in appresso combattuto otto anni conn tro le principali potenze d'Europa, il senuto elesse due o de' suoi più illustri membri. Andrea Gritti e Giorgio » Cornaro, per visitare tutte le città e le province della n repubblica, investigare i loro bisogni, consolare la loro » miseria, rassodare la loro fedeltà e loro promettere più » felici tempi. I due visitatori percorsero tutta la terra fer-» ma veueziana, e in particolare attentamente esaminavono n le fortificazioni di Salo, di Peschiera, Bergamo, Brescia, " Crema, Verona, Padova, Treviso, Rovigo, Udine e tutte » le fortezze del Frinki; intanto che dal canto loro tutte » le città inviavano oratori al senato per rinnovare il loro » giuramento di fedeltà, e per congratularsi della felicenente ristabilita autorità della repubblica. Venezia, aven-» do resistito alla più formidabile lega che si fosse mai » formato dopo la caduta dell'impero romano, avendo pro-» vato a un tempo stesso ogni disastro immaginabile e nelle » città e negli eserciti e nelle flotte, e tuttavia non avendo » in fine di così lunga ed aspra guerra perduto altro ter-» ritorio che alcune poche importanti città della Romagna sied alcuni porti che teneva in pegno nel regno di Napoli, » poteva credersi sicura della sua immortalità. Ella aveva tro-» vati înesauribili mezzi, e spiegata una tale costanza ed " energia, che non sarebbesi forse trovato in verun altro » stato della cristianità; onde il senato pareva avere fonn damento d'esortare i suoi sudditi a riporre piena ed in-

"Non pertanto la guerra della lega di Cambrai aveva mmrdificate molte parti vitali della repubblica, e dopo quel punto Venezia più non i cicuperare il primero rispere cia più non i cicuperare il primero ristata forzata di sognicere per lo spazio d'otto anni, non solo con prestiti atte, ma ancora col vendere al migliore per bio primero di consistato della tata della principali cariche dello stato. Also della propositi della principali cariche dello stato. Also della propositi della stato. Also della propositi formati a prezzo d'oro, e elle molte esando non controla propositi della pro

n ll traffico aveva fondata la potenza veneziana, ma que-" sto trassico era venuto meno in gran parte. Quasi tutte n le officine e le fabbriche stabilite nel territorio veneto n erano state distrutte dalla guerra: Giulio II aveva for-" zati i veneziani a dividere coi direttori delle sue saline n di Cervia il monopolio dei sali, lungo tempo esercitato n esclusivamente da Venezia in tutta l'Italia. Selim, im-" peratore de' turchi, aveva conquistato il Cairo ed Alcs-" sandria, e distrutto l'impero dei Mamalucchi. L' Egitto » da lui conquistato era una delle contrade in cui i vene-» ziani esercitavano il più lucroso traffico; ed il governo n de' turchi più oppressivo che quello del soldano lo fece » bentosto languire, e dissecco le sorgenti del guadagno, n sebbene il senato non avesse omesso di mandare subito " un'ambasciata a Selim per congratularsi delle di lui con-» quiste, rinnovare con lui i trattati di commercio e pa-" gargli il tributo del regno di Cipro, antico feudo del soldano.

n) In pari tempo, la navigazione dei portoghesi intorno na li Capo di Buona Speranza voltava in altre parti il commercio delle Indie; il quale, invece di farai soltanto per gli scali del mar Rosso e d'Alessandria, passi ne' quali i veneziani godevano per l'antica pratica, per così dire, del monopolio, era venuta in mano de mercadanti di Libbona, i quali andavano direttamente a prendere le apocierie alle Molucche, e somministravanle, a tutta l'Europopa. Finalmente il traffico dei veneziani cell' Africa ce colla Spigna era stato ancor più danneggiato per colpa

- ,Ceo

" dell'imprudente avidità de' ministri del nuovo re Catto-" lico. Una flotta veneziana faceva regolarmente ogni anno "il giro del Mediterraneo per visitare i diversi porti di " questo mare. Le galere ond'essa era composta, le quali " dicevansi galere del traffico, partivano da Venezia per " Sirucusa in Sicilia; davano in appresso fonde a Tripoli, " all'isola di Gerbi presso alle Sirti, a Tunisi, a Tremin zene, a Orano e ad altri porti dei regni di Fez e di " Marocco; giugnevano in cadauno di questi porti in tem-" po della fiera annuale, cui i Mori recavano la loro pol-» vere d'oro per cambiarla coi metalli lavorati e colle » stoffe europee. Questa stessa polvere d'oro veniva in se-" guito portata dalle galere del waffico ne' porti spagnuoli "d'Almeria, Malaga e Valenza, dove i veneziani compenavano sete, lane e frumento. Siffatte mercanzie nei " tempi di Ferdinando erano state assoggettate ad una tassa n d'esportazione del dieci per cento del loro valsente, lo » che aveva danneggiato i produttori senza far danno ai o trafficanti. Ma i ministri del successore di Ferdinando n duplicarono l'imposta, e ne posero un'altra simile so-» pra l'importazione delle merci recate dai veneziani; c, o credendo in tal modo di quadruplicare le loro entrate, s distrussero invece il commercio e l'agricoltura della Spangna; ma in pari tempo distrussero uno dei più ricchi n traffichi dei veneziani.

" Fra tante angustie, il senato intendeva indefessamente » ai mezzi di ristabilire la passata prosperità del territo-" rio della repubblica col richiamare ai campi gli agri-» coltori, alle officine i dispersi operai; col rialzare i dicchi "atterrati, ristaurare i canali d'irrigamento e di navigan zione, accrescere ovunque le fortificazioni che difendevano il paese, e particolarmente quelle di Verona e di " Padova, di cui voleva formare i baluardi dello stato; col » riordinare per ultimo l'università di Padova, la quale n era stata chiusa otto anni, chiamandovi i più celebri n professori, i quali vi trassero di nuovo in folla gli scolari n. (Veggasi anche la Storia Veneziana di Paolo PARUTA,

lib. 4).

Il medesimo Sismonni, in principio al capitolo CV, (op. cit. tom. 13, pag. 369) sviluppa colla solita sua profondità gli effetti prodotti dalla lega di Cambrai nel diritto pubblico di Europa. « La lega conclusa a Cambrai, dice n egli, tra le grandi potenze dell'Europa per assalire e n spogliare i veneziani fu, dopo le crociate, la prima im-

n presa eseguita di conserva e con uno stesso e comune » scopo da tutti gli stati inciviliti. Allora per la prima » volta i padroni delle nazioni accontaronsi per dividere " fra di loro uno stato indipendente; per la prima volta " fecero rivivere, col sussidio d'una pedantesca erudizio-" ne, rancide pretese: infine per la prima volta posero in "campo i così chiamati imprescrittibili diritti della loro " legittimità. La lega europea per le grandi crociate era » fondata sullo zelo e sull' entusiasmo religioso; ma la lega " di Cambrai anch' essa europea, null'altro fondamento » aveva che il privato passaggero interesse dei forti che » spogliavano il debole, null'altra sanzione che le pretese " da gran tempo abbandonate di coloro che risguardano " i loro titoli come non soggetti a perire. Pure gli è a » questo avvenimento che può attribuirsi l'origine del di-" ritto pubblico, con cui da tre secoli e fino ai nostri giorni » è stata governata l'Europa. Questo diritto ha incominciato » colla più smaccata ingiustizia; e la scienza diplomatica, " che per così dire fu veduta nascere col sedicesimo se-" colo, fu d'allora in poi adoperata il più delle volte a " somministrare pretesti alla rapacità ed alla perfidia ». (Trad)



## LIBRO XXV

Rivalità di Carlo V imperatore e di Francesso I re di Francia. — Guerra in Italia. — Battaglia della Bicocca. — Altra di Pavia. — Trattato di Madrid. — Altro di Cognac. — I cesarei prendono Roma. — Naova spedizione dei francesi a Napoli. — Pace di Bologna, 1519-1529.

I. FINALMENTE l'Italia componevasi in pace, perocche altre cagioni disponevano altrove perturbazioni maggiori. Abbiamo veduto che le potenze dell'Italia, anzi le istesse belligeranti non erano state consultate quando si regolarono i loro interessi a Noione, la qual cosa avvisava credersi altri già preponderanti per erigersi in arbitri. Non era più discorso se i veneziani avrebbono possieduta questa o quella città di più o di meno; ma sì della Navarra cui la Spagna usurpava, del reame di Napoli sul quale Francia ed Aragona vantavano diritti, della Castiglia di cui la regina titolare viveva tuttora, ma scema nell'intelletto, del trono di Aragona vacante per la morte di Ferdinando. il quale usò la strana cautela di lasciare due testamenti contrari, in ultimo della corona imperiale, che dovea mettersi in campo subito dopo la morte di Massimiliano. Costui passò l'anno 1519: e i due competitori a quella dignità suprema erano l'erede delle case d'Austria, di Borgogna, di Castiglia, d'Aragona e di Napoli, ed il re di Francia, allora signore di Genova e del Milanese. Era forza dover scegliere fra questi due principi, e seegliendo o questo o quello era impossibile non si accorgere che davansi un padrone; pure l'impero credeva di abbisognare di un solido appoggio contro l' dottomana possanza, che a gran passi si andava ampliando. I turchi si erano insignoriti dell'Egitto e della Siria: il famoso Solimano II siedeva sul trono di Costautiuopoli.

Francesco I contando cinque anni più del suo rivale, già raccomandavasi colle sue gesta ai voti del corpo germanico, i quali cercava d'infrancarsi ancor più comperandogli. I veneziani favorivano apertamente le pretese del re di Francia, si collegarono con lui per un nuovo trattato del 15 ottobre 1517 (1), promisergli ancora sussidi in

(1) Lega stretta dal re Francesco con i veneziani, in conseguenza del trattato di Blois, del 33 marzo 1513, fatta l'8 ottobre 1517 (nel testo si dice 15 ottobre). (MS. della biblioteca del re, proveniente dalla bibl. di

Brienna n. 14 ). Veggasi ancora Codex Italiae diplomaticus di Lunis. Tom. 2, pars 2, sectio 6, xxxiii). La lega qui riferita non è che la conferma di quell'altra del 23 ottobre 1513, di cui si è parlato nel libroantecedente, p. 178, e questa lega essendo stata fermata 15 mesi prima che vacasse la corona imperiale, non aveva nulla a che fare colle pretensioni di Carlo o di Francesco a quella dignità. Rispetto a codesta concorrenza, i veneziani, come anche il papa e ogni altro principe d'Italia, non potevano favorire ne l'uno ne l'altro, essendo ambidue troppo potenti, ma dei due era migliore Francesco di Carlo. Nondimeno la repubblica, chiesta da Francesco re. si proferse con 100,000 ducati in prestito per le spese dell'incoronazione, e di favorirlo nel resto in quanto potesse, non però colle armi. Più d' uno riderà che un re di Francia agognasse alla corona imperiale, e non avesse denari per far la cerimonia; ma il fatto è verissimo ed attestato dal PARUTA (lib. 6, p. 263), seguito dall'ab. LAUGIER, dal VER-DIZZOTTI, DIEDO, SANDI, ec.

denaro per aiutarlo nel suo proposito, ma non tolse che il suo competitore lo superasse. Così la repubblica sino dall'incominciamento di questo regno ebbe coll'imperatore Carlo V il torto di averlo attraversato.

II. Della qual cosa n' era tianto inquieta che si consigliò per lo meglio di ristringere i trattati che la conservavano in pace col Gran Siguore, nè soprastette dal continuare il tributo che pagava per lo innanzi ai soldani di Egitto per l'alto dominio del regno di Cipro, e ne ottenne in cambio la confermazione di tutti-i privilegi, de' quali i mercatanti veneziani godevano nei porti dell' Egitto e della Soria, e degli antichi stati ottomani, la qual speciale protezione del sultano era un premio all'indifferenza con la quale la repubblica, comeche si Tenesse in mare una considerabile armata, pati che fosse presa l'isola di Rodi, cui i valenti difenditori, abbandonati da tutta la cristianità, dovvettero scomberare.

Quando nel 1521 Solimano recò le sue armi contro l'Ungheria, il re Lodovico incalzava vivamente i veneziani acciocchè lo provvedessero di aiuti; ma e' si ristrinsero a un prestito di 30,000 ducati, ed a dimostramenti di zelo per la formazione di una lega de' cristiani contro gl' infedeli. Il Gran Signore credevasi così sicuro se non dell'amistà, almeno della neutralità della repubblica, che mandò a parteciparle il successo delle sue armi e la presa di Belgrado (1).

<sup>(1)</sup> Nelle poche cose dette in questo paragrafo vi è falsità, inesattezza e malafede. Siccome è evidente che qui l'autore ha desunti i fatti dal Panura, così non puossi per

III. In quest'anno accadde la morte del doge Leonardo Loredano, il dogato del quale era stato distinto dalla memorabilissima tra le guerre che sostenesse mai la repubblica.

La scelta degli elettori versò sur un uomo, venti

verso alcuno purgare il Danu dalla taccia di malignità. Ecco il fatto. Negli ultimi anni di Selim gran signore, il senato stette in non piccola apprensione pei grandl apprestamenti che si facevano nel porto di Costantinopoli, e temendo non si mirasse a'suoi possessi di Levante, « aveva, dice il Pa-" BUTA, con molta sollecitudine fornite di grossi presidii di n soldati le fortezze di mare, accresciuta al numero di 50 n galce l'armata, e creato capitan generale Andrea Gritti, nel quale principalmente pareva che allora fossero poste " le speranze della repubblica, oltre a ciò furono allora » per la prima volta instituite nel regno di Candia l'or-» dinanze della milizia degli uomini del paese, come al-» quanti anni prima era stato fatto nello stato di terra " ferma, acciocche in qualunque improvviso bisogno si po-» tesse con questi accrescere i presidii della città in paese " lontano e difficile d'essere presto soccorso, e ne fu dato » particolaro carico a Gabriele Martinengo, onorandolo col » grado di governatore generale in quell'isola ».

Per queste ragioni adunque, e non per l'elezione di Carlo V si affettarono i veneziani, subito dopo morto Solim, di stringere col successore vie più gli antichi vincoli pace. « Elessero essi adunque Marco Minio in sio ampasciatore, il quale trasferitosi a Costantinopoli, e portatti consueli presenti, confirmasse le capitolazioni della
pace, nello istraso modo che pochi anni addietro erano
ratate da Antonio Giustiniano conchiuse e stipulate, agngiungendo ad esse quelle cose che avea ultimamento Senino, dopo la debellazione dell'imperio de' soldani promoresso di concedere e osservare; cioè, che i mercanti
re le robe de' vineziani nelle provincire dell' Egitto della
78 Soria continuassero a godere dell' antiche immunità e
7 privilegi n.

I veneziani erano soliti di pagare ai soldani di Egitto ottomila ducati annui, per titoli di feudalità, la qual somma pagavano eziandio i re Lusignani; ma i veheziani ebbero la destrezza di mutare quella specie di vassallaggio anni prima caduto in disgrazia della repubblica. Ci sovviene che Antonio Grimani, capitan generale dell'armata nel 1499, nella guerra contro i turchi erasi meritato un perpetuo esilio per avere lasciato pigliar Lepanto senza combattere. Dopo

in una ricompensa per ottenuti privilegi mercantili; così quando Sclim ebbe distrutto l'improc de Manalucchi; la Signoria mando un'imbasciata al gran signore per ottenere la confermazione di quo' medesimi privilegi offerendo di sottostare allo passate condizioni (Pantra, ib. 4; p. 254), alle quali cose Sclim acconsenti, e gli sicesi patti furono rinnovati poi, come sopra e detto, da Solimano II.

Rispetto all' Ungheria i veneziani cercavano la pace, gli ungaresi la dispregiavano, Solimano aveva mandate a Venezia ed in Ungheria suoi legati per annunciare il suo avvenimento al trono; in Venezia furono orrevolmente accolti, in Ungheria oltraggiati: ciò che fu al gran signore un pretesto per assaltare quel regno già conquassato da interne discordie, e dall'età pupillare del re Lodovico. " Mandò Lodovico ambasciatori suoi alle corti de' principi o e principalmente a Roma ed a Venezia, pregando, ammonondo, protestando per la sua imminente ruina gli altrui pericoli. A queste istanze rispondevano i vineziani, essere n la grandezza ottomana già qualche tempo ormai fatta a n tutti formidabile, ed alla loro repubblica particolarmente n per la vicinità degli stati infesta e sospetta; non avere mai o quanto a se ricusati tali inviti, anzi avere più volte e con » le parole e con l'esempio eccitati gli altri principi ad opn porsi alla crescente potenza di tanto imperio; ma qual o cosa potersi fare da loro con le sole sue forze e con-» sigli? » Quanto fondate fossero queste ragioni basta ricordarsi che appunto allora fervea più che mai la discordia pel ducato di Milano, tra Francesco re di Francia e Carlo imperatore; e mentre costoro incenerivano l'Italia, con qual buon senso si può pretendere che i veneziani si gettassero nella perdizione di una guerra cogli infedeli, per essere così spogliati per mare dai turchi e per terra dai francesi e cesarei? Meglio era che Carlo e Francesco non avessero chiamati i popoli a straziarsi, e che il Cristianissimo per dare adosso all' imperatore non si fosse stretla sua condanna erasi ritirato a Roma, presso uno de'suoi figli che era cardinale, e cercò per qualche servigi di farsi ancor benevole la patria, e gliene fu porta occasione dalla guerra di Cambrai e dagli importanti negozi e frequenti che la repubblica ebbe a rimescolare colla corte di Roma. Da prima si approvecciò dell'influenza di suo figlio; consigliava, e riusci più volte nei desiderii del suo governo. Talora servito con esito, talora avvisato da lui di quanto contro la repubblica si ordiva, il senato non fu sconoscente ad uno zelo che poteva

tamente collegato coi turchi, e chiamatili a intenebrare colle loro feroci rapine il bel cielo d'Italia.

Vengo al fatto di Rodi. Solimano dopo la presa di Belgrado colse il punto delle nimistà in cui si ravvolgevano principi cristiani per levarsi quel fuscello in sugli occhi dell'isola di Rodi, tenuta dai cavalieri di san Giovanni di Gerusalemme, poi detti di Malta, i quali colla solita pazzia che detta il fanatismo non dimettevano mai dal corseggiare le navi turchesche e spesso ancora le cristiane. Il scnato uditi gli apprestamenti di Solimano fece uscire una grossa armata facendone capo Domenico Trivisano, con istruzione di vigilare attentamente le mosse degl'infedeli, i quali ( è sempre il Paruta che cito ) « venendo a' danni » della repubblica, procurasse la sicurtà dello stato ed inn dennità de'suoi sudditi. Ma quando sì vedesse che essi n volgessero le forze loro in altra parte, procedesse in " modo tale, che potesse Solimano conoscere, l'apparec-» chio della loro armata essere indirizzata alla sicurta delle " cose proprie, non ad impedire i disegni di lui, istimann dosi non essere sano consigliò, quando gli altri principi » cristiani volti a' loro privati e presenti interessi non cu-» ravano la eausa pubblica della cristianità, per assicurare » le cose altrui esporre a maggiori e più gravi pericoli le » proprie ».

Giustissima è quest' ultima considerazione, e siccome la si presenta naturalmente da se, così non so capire come non Pabbia veduta o non voluta vedere il Dano. Pure non che Venezia fosse indifferente alla sorte di Rodi, ben essergli utile. Una qualità rimarchevole di quel governo era il non lasciarsi mai regolare dalla passione. Rivocò Pesilio di Grimani, permissegli il ritorno, poi lo ripose ne suoi beni e nel suo grado, e fatto vacante il trono ducale, codesto proscritto quantunque in età di ottantasette anni fi ninalzato alla dignità suprema, memorabile esempio che la patria uon è sempre ingrata, e come convenga vendicarsene.

Tostochè Grimani fu eletto, seppesi che il papa, che mai non ristava dal pingere la possanza di

sentiva ella il danno che ne sarebbe derivato se quel fortissimo propugnacolo fosse caduto in potere dei barbari; ma desolata l'Italia dai grossi eserciti di due pazzi monarchi, le ire dei quali andavano a seconda degli ambiziosi disegni di Solimano, ella non poteva senza manifesto pericolo della sua esistenza pigliar parte attiva alla guerra dei cavalieri contro gli ottomani. Il gran maestro di Rodi Villiero d'Isola-Adamo, mandò per soccorso all'imperatore, e' su sordo; al papa, e' doveva ajutare l'imperatore; a Francia, lo pago di parole, e poi era alleata coi Turchi: ciascuno insomma ne tradiva le speranze: Solo Venezia fu larga di clandestini soccorsi, I cavalieri levarono da Candia gran quantità di provvisioni in viui, grani, polvere ed armi. Gabriele Martinengo, nobile bresciano e valoroso ingegnere, il quale, come sopra è detto, era governatore militare dell'isola di Candia, ammasso cinquecento espertissimi arceri e finse disertare con essi dal servizio della repubblica. Questo intrepido capitano fu il principal difensore di Rodi, dove perdette, combattendo, la vita. Ben è vero che il doge o governatore civile di Candia aveva fatto intimare pena di sangue, a chi nscisse dall'isola; ma era un pretesto per salvare le apparenze in faccia a Solimano, ne cinquecento persone condotte dal Martinengo si potevano celare in un sacco; infine dopo la resa di Rodi che fu il di di Natale del 1522, i cavalieri cercarono il primo loro rifugio in Candia. Or ecco se i privilegi acconsentiti da Solimano a Venezia nel 1519; erano il premio della sua indifferenza verso le cose dell'Ungherià e di Rodi acca-. dute quasi quattro anni dopo. (Trad.)

Carlo V essere per l'Italia pericolosissima, aveva fermo un trattato con esso per cacciare i francesi. Il papa era mosso da un irrefrenabile interesse per tenersi buono il capo dell'impero. Lutero avea pure allora levate le insegne in Germania, per metter sosta agli avanzamenti del quale era indispensabile la potestà secolare. I veneziani non potendo sottrarsi dal pendere ad una parte, stettero fedeli a quella del re: raggranellarono un piccolo esercito capitanato da Teodoro Triulzi, e che sottomisero ai comandamenti del maresciallo di Lautrec, governatore del Milanese, atto di piena fiducia che il generoso animo di Francesco I doveva tenere in tanto maggior conto, quanto che era in quella guardinga e prudente repubblica insolito. Nè paga di questi ainti, provvide Lautrec di somme considerevoli per ingrossare i suoi terzi, e s'incaricò di stipendiare le genti del duca di Ferrara, ed in arrota tremila altri francesi.

Andrea Gritti, che abbiamo veduto generale, ammiraglio, negoziatore e provveditore, in ogni ufficio servendo sempre la sua patria con parità di coraggio e d'ingegio, fu mandato al Lautrec, acciò s'intendesse su le fazioni della guerra imminente.

Nelle prime campagne i veneziani non furono che ausiliari, e non adoperarono che in qualità di cautelosi alleati. Ben è vero che la repubblica si era apertamente chiarita per la Francia, ma da quel punto usò ogni arte per far muovere le sue genti in modo che non pigliassero alcuna parte ai combattimenti; anzi èbbe, cura di far intendere al papa che se aveva provveduto di aiuti il re; era

solamente per adempiere agli obblighi della con-

federazione colla Francia (1).

IV. Qui incomincia quel sistema di politica timido e versatile, che troppo spesso chiama l'irresoluzione prudenza, e l'incostanza destrezza, sistefunesto che fa scadere gli stati in disistima, egli

(i) GUICCIARDINI, lib. 14, cap. 3. Qui l'autore ha la disgrazia d'intendere come in più altri luoghi tutto al rovescio le parole del Guicciandini. Il quale dice come l'esercito confederato del pontefice e di Cesare, essendo alloggiato alla terra di Rebecca donde intendeva incamminarsi alla fazione di Bordellano, ebbe notizia dell'appropinquarsi di Lautrec, seguitato dalle genti dei Veneziani; a la qual n cosa turbò maravigliosamente la mente dei capitani, pero che avendo il senato veneziano, quando uni le genti sue " all' esercito di Lautrec, significata questa deliberazione " al pontefice con parole tali, che pareva moversi non per n desiderio della vittoria del re di Francia, ma per non » avere causa giusta di non osservare la confederazione, si " erano persuasi che Andrea Gritti avesse occulto coman-" damento di non permettere che quelle genti non combatn tessero; il quale presupposto apparendo falso; era ne-" cessario partirsi dai primi consigli ", Infatti pochi giorni prima gli stradiotti de'veneziani copgiunti coi francesi avevano combattuto ed erano stati rotti a Casalmaggiore, e in seguito le genti venete ebbero più o meno parte attiva alla guerra.

Di cio che dice in seguito l'autore convengo anch'io che i veneziani commisero un'ecrore graviasimo a chiamare i francesi in Italia; ma poiche la matta ambisione del cardinal di Boano, e la stupidità di Luigi XII averano sbarata la via alla futura potenza di Carlo V, non era la loro politica timida, ma asgace, non volubile (che è un sollesmo parlando dei veneziani), ma conformantesi alle circostanze. E quando tentarono qualche volta di allontanzene, e bebero la mala ventura di lasciarsi del loro pelo. Il seguito della presente istoria ce ne porgerà più di una

(Veggansi anche i Discorsi del conte Tieroto. Tom. 1, p. 311 dove col confronto dei fatti giustifica la politica del governo veneto). (Trad.) riduce a non avere più amici. Se i veneziani furono obbligati ad adottarlo, fit una consegueuza dei loro falli anteriori: per avere chiamati i francesi in Italia si trovarono pressurati tra la Francia e l'Austria, e ridotti ad essere volta a volta, alleati inutili, amici poco sicuri, e nemici di niun conto. In questa guerra pon si distinsero che per la pieghevolezza, ne meritano pei loro fatti d'arme di essere citati siccome a parte de'militari avvenimenti.

I cesarei entrarono in Italia. A sentire i manifesti di Carlo V, e' non venivano per conquistare a lui il ducato di Milano, ma per cacciarne i francesi, e ristabilirvi un altro Sforza, fratello di Massimiliano. Le genti della lega, cioè del papa, imperatore, fiorentini e marchese di Mantova esordirono coll'assedio di Parma. I francesi lo fecero levare, ma poi assottigliati dalla partenza degli svizzeri, dovettero dare indietro, cedettero tutto il paese senza combattere, e ritiraronsi coi veneziani sino a Milano. I confederati andarono ad attaccarli. La porta alla quale si presentarono era custodita da soldati della repubblica, i quali al primo affronto voltarono le spalle (i). Teodoro Triulzi loro generale fu fatto prigione. Lautrec coi francesì e Gritti col restante de' suoi ripararono a Como, quindi misero l'Adda tra essi e i nemici. In tal modo riuscì la campagna del 1521 nella

<sup>(1)</sup> Guicciardini, lib. 14, cap. 4. Gli Svizzeri fecero lo stesso. Ma la perdita di Miliano devesi unicamente imputare al Lautrec, che governava i francesi, il quale non aveva fatta alcuna provvisione per la difesa della città.

quale i francesi perdettero, a guisa che più volte conquistata l'avevano, la ducea di Milano in tre

settimane e quasi senza combattere.

IV. In questo tempo moriva papa Leone X, e l'influenza dell'imperatore era già tanta che faceva innalzare al pontificato un cardinale di nazione fiammingo, suo protetto, e già suo precettore, il quale Roma non avea veduto mai. Può immaginarsi quanta fosse grande la maraviglia di chi avea composta la voluttuosa corte di Leone, quando si vide assunto al fastigio della romana cattedra un prete rigido, che non sapeva il solo moderno idioma degno di sapersi a que'tempi , e che condotto all'Apollo del Belvedere, portento di greco scalpello, ne distorse con orrore gli occhi, perchè, diceva lui, era un idolo. «Non sapendo quelli men desimi, dice Guicciardino (1), rendere ragione per n che causa, in tanti travagli e pericoli dello stato " della chiesa, avessero eletto un pontefice barbaro, n e assente per si lungo spazio di paese, e al quale » non conciliavano favore meriti precedenti, nè con-" versazione avuta con alcuni altri cardinali, dai " quali appena; era conosciuto il suo nome, e che " mai non aveva veduto Italia, e senza pensiero o » speranza di vederla. Della quale stravaganza non » potendo con ragione alcuna scusarsi, trasferivano " la causa nello Spirito Santo, solito, secondo dice-» vano, a inspirare nella elezione de' pontefici i " cuori dei cardinali. Come se lo Spirito Santo, » amatore precipuamente dei cuori e degli animi " mondissimi, non si sdegnasse di entrare negli

<sup>(1)</sup> Lib. 14, cap. 5.

» animi pieni di ambizione, e d'incredibile cupi-» dità, e sottoposti quasi tutti a delicatissimi, per » non dire inonesti piaceri.». L'elezione d'Adriano VI era manifesto segno che la santa sede sarebbesi mantenuta in congiunzione coll'Austria.

V. Ciononpertanto il maresciallo di Lautree, rinforzato dagli svizzeri, ed avendo indotto il senato de' veneziani ad ingrossare il suo esercito, si avanzava nel Milanese. Francesco Sforza, secondo di quel nome, novello duca, era stato proclamato; francesi e veneziani osteggiavano Pavia che fortissimamente difendevasi. Le genti confederate andarono ad alloggiare alla Certosa, prossima a quella città. Gli assediatori non ardivano arrischiare un assalto in tanta vicinità dei nemici: e quando e' si appropinquarono per ingaggiar battaglia, i confederati mutarono stanza, e presero gli alloggi alla Bicocca, villa tra Monza e Milano. Gli svizzeri ch'erano ai soldi di Francia mai non ristavano dal tumultuare: sclamavano, la guerra tirarsi in lungo, ritardarsi i debiti stipendi, si pagassero, se no partirebbero, restarsene solo ancora un giorno per misurarsi col nemico e non più. Lautrec allora dovette risolversi ad assalire i nemici nelle fortezze loro, i quali riparavano iu un sito difeso da muraglie e da fossi. Gli svizzeri componevano la squadra di fronte andando con essi ottocento archibugieri di fanti veneziani (1), dopo

Veggasi Guicqiandini, lib. 14, cap. 5. (Trad)

Truly Land

<sup>(</sup>i) Le parole in corsivo non sono nell'originale, ma si leggono nel Parora cui traduce il Daro. Nella esposizione di questa battaglia vi è qualche piccola bugia in lode dei francei e in danno degli svizzeri.

succede ano le battaglie delle genti d'arme francesi, e nella refroguardia rimanevano gli altri veneziani. Due bande staccate doveano girare d'attorno il nemico, ed assalire le opposte estremità del suo campo, intanto ch'e' sosteneva l'empito

principale.

Disposto così l'ordine dell'assalto, gli svizzeri senza dar tempo al corpo che dovea fare il secondo attacco di giungere al luogo donde potea incominciare, senza nemmanco aspettare l'artiglieria si buttarono adosso agli alloggiamenti de' confederati, saltarono nel fosso, assalirono i ripari, fecero per superarli, e dopo avere perduti tremila de' migliori uomini si ritirarono in buon ordine facendo prodigi di smisurato ma inutil valore. In quel punto-incominciava ed ebbe assai buona fortuna l'assalto alle spalle, i francesi erano entrati molto adentro nel campo nemico, cui posero in grandissimo timore e disordine; ma questa diversione che fatta di concerto colla fazione principale, sarebbe stata decisiva, non riusci che una malavventurosa temerità. I cesarei non più pressurati dalla fronte, si voltarono contro que'nuovi assalitori, e gli respinsero con grossa perdita. Lautrec voleva ricominciare, ma non vollero gli svizzeri.

Il fatto della Bicocca ruino al tutto le cose dei francesi, e gli svizzeri ritornarono alle loro monagne; il resto dell'esercito ripasso l'Adda e si ritirò in su quel de' veneziani. Lodi, Pizzighettone, Cremona, si resero agl'imperiali, Genova fu sorpresa, tutta la Lombardia, tranne i castelli di Cremona, Novara e Milano, sgomberata; Francesco I, che sciupava la sua pecunia, condannava alle forche

il suo camerlingo, perchè s'era indugiato a mandar denari a Lautrec, e le querele de veneziani contro un esercito che omai pesava tutto su di loro, ammoniva i francesi a che inchinasse la repubblica.

VI. La quale per rivocarsi più agevolmente in graria dell'imperatore ricusò di rinnovare la sua lega col re, e licenziò eziandio parte delle sue genti. Carlo V, principal disegno del quale era di schiacciar la Francia, volle che i veneziani si-chiarissero contro, mutazione umiliante e fors'anco pericolosa. Bisognava indovinare, che fosseroper partorire gli accidenti; si usarono tutti i mezzi della diplomazia per iscansare un partito decisivo (1).

Tra le altre per allontanare il punto del determinarsi, s'immaginò di chiedere che inunazi tratto si accomudassero le differenze di confine tra il-dominio veneto e il territorio austriaco. In quel mezzo e le supplicazioni e le promesse dell'aubasciatore di Francia acciocche i veneziani rinaovassero la confederanza col loro signore, augumentavano la perpessità del senato. Andrea Gritti che tenevà per le parti di Francia diceva, la Francia avere si perduto lo stato di Milano, perocche non avea fatto, mostra delle sue forze, mà bene essere per farlo;

<sup>(1)</sup> Guicainum, lib. 15, cap. 11, che meglio del Dianu doves conoscre le cose de suoi tempi, espone questa tratazione in un modo assis più vantaggioso pei veneziani, e dimostra di qual peto nelle faceende dell'Italia fosse l'adosione loro, e che l'imperatore non volle per forza; ma crrcò adesearsi l'amiezia della repubblica; e per riuscivis intromise anche l'autorità della refubblicitersa. (Frad.)

doyere essa secondo tutte le apparenze ridiventare la preponderante in Italia; gli svizzeri doverla sempre soccorrere, conciosiache non convenisse a loro di ampliare e dar nerbo alla casa d'Austria. Mancare di fede al re, valere la nimistà di un formidabli vicino; tener retta con lui, era conservarsi un protettore potente (1). Invece facilitare a Cesare la cacciata de francesi era un dargli il ducato di Milano, che per vero non vorrebbe acquistare per altrui, un chiamare in Italia nuove armi forestiere, un vicino pericoloso, un poco riconoscente alleato.

ill senatore Giorgio Cornaro opponeva, essere più sicuro regolarsi secondo le presenti condizioni, la Francia 'avere in fatti perduto ogni stato suo nell'Italia, da due anni non avere dimostrate tante forze quante se ne supponevano, doversi dubitare assai che potesse recuperarsi Milano, altre-faccende trattenere il re nel suo regno, la sua camera essausta, valer meglio accontarsi con Cesare, e aversi per vicino uno Sforza, a cui l'imperatore destinava il ducato, che l'imperatore medesimo o il re di Francia (2).

(2) Questi ragionamenti che l'autore pone in bocca al Gritti cd al Cornaro hamno poco o nulla a che fare con quelli riferiti dal Guicanano e che il Dano, cred'io, non ha riportati come usò altre volte, perche non tornano a grande, onore al re di Francia. (Trad.)

<sup>(1)</sup> Non Gritti disse questo; ma Dare glielo fa dire. So la Francia cercava con tanta sollectidulme l'appoggio di Venezia, come può affermarisi che Venezia abbissomasse della protezione di Francia? Sarcebbe stato meglio il dire che Venezia avrebbe trovato un buon appoggio nella Frantia, come Francia lo trovava in Venezia; ciascuno nel senso rispettivo della propria forza ed interessi. (Trad.)

Quest' ultimo consiglio prevalse, e il di 28 giugno 1523 il senato aderi alla lega collo imperatore.

In questo mezzo era morto il doge; la scelta del successore fu ancora una specie di malleveria della benevoglienza che la repubblica portava alla Francia. Di quella dignità fu insignito l'illustre Gritti, che di vero meritavala per molti rispetti; ma che essendosi fermamente opposto alla congiunzione con Cesare, non porgeva troppo fiorite speranze per la cooperazione a quella lega. In onta agli eminenti servigi di lui, Andrea Gritti era poco in sull'aura popolare. In ceppi a Costantinopoli durante la sua imbasciata, prigione di guerra a Brescia, testimonio degli infortuni di Vailà e della Motta, se non sempre fu fortunato, potea far pompa dei segni gloriosi delle catene indossate per la sua patria, narrare i corsi pericoli, e principalmente onorarsi della difesa di Padova e dell'esito delle sue · trattazioni. Ma gli uomini che nelle pubbliche gravezze hanno esternata somma fermezza, non deono pretendere al favor popolare, se non se dopo che la fortuna abbia giustificata la loro pertinace costanza; ma fin che il mal dura, essi ne portano l'accusa: Gritti fecene esperienza. Il volgo non corrisposo che per insolenti mormorii all'annunzio del nuovo suo principe (1).

VII. Fermavasi il trattato tra la repubblica e l'impero quando un esercito francese di diciotto

<sup>(1)</sup> Andreae Caitti Vita Nicolao Barbadico autore. Ecco una delle massime di questo doge: a Ajunt solitum dicere n in vita rebus seriis nunquam ita operam dedisse ut jonosas inter miscuerit, nunquam ita jocosis ut serias neng [exerit n.

centinaia di cavalli e trentamila fanti, tra i quali diecimila svizzeri (1), passava le Alpi del Dell'nato per andare al conquisto della Lombardia, sotto il reggimento dell'ammiraglio Bounivet. Così convenne a' veneziani mandar genti per rispingere que'medisimi coi quali il precedente anno aveano guerreggiato; ma e' non s'innoltrarono che sino all'Oglio, mò si ottenne dal senato, se non dopo lunghe pratiche che pigliassero gli alloggi sulle rive dell'Adda. Ma faccenda più grave fu ben allora quando domandossi dagli alleati che i veneti passassero quel fiume; dimodochè è cluaro anco ai meno veggenti che il senato pensava a farsi un merito coll'imperatore della sua congiunzione, e col re della sua inerzia (2).

Gli errori del francese capitano se' parere indifferente l'inattività de' veneziani: l'ammiraglio Bounivet su affamato, sbattuto, ripassò il Ticino, poi la Sesia, in ultimo il gran San Bernardo, nella qual ritirata il cavaliere Bejardo lascio gloriosamente la

vita.

L'esercito della repubblica, cui i capitani confederati aveano tratto fiu presso le rive della Sesia, non si curò di passar oltre, e i veneziani protestarono la neutralità; del duca di Savoja per non dar dietro alle reliquie dell'esercito francese in fuga; il quale perdette ciò nondimeno la sua ar-

<sup>(1)</sup> Gricciannis, ilb. 15, cap. 2. (2) Perché i veneziani seguitassero questo prudente partito lo spiega il Gricciannis, lib. 15, cap. 4: Principalmente moveagii l'esempio de fiocentini e del papa, a cui aggiugne il Pantra l'apprensione in cui gli tenevano gli apprestamenti di Solimano, la troppa potenza e la mala fede di Carlo V. (Trad.)

tiglieria e salmeria alle radici delle Alpi. I cesarei varcarono con essi i monti, allagarono la Provenza, andarono a campo sotto Marsiglia (1).

Ma il re levate nuove forze, gli assalt, gli costrinse a gettarsi oltre Alpi ed inseguilli colla spada al tergo. « Io ho stabilito, disse, di volere senza inn dugio passare in Italia personalmente. Qualunn que mi conforterà al contrario, non solo non
sarà udito da me, ma mi farà cosa molto molesta. Attenda ciascuno ad eseguire sollecitamento
n quello che gli sarà commesso o che appartiene
all'ufficio suo. Iddio amatore della giustizia, e
l'insolenza e la temerità degl'inimici ci ha finalmente aperto la via di ricuperare quel che indebitamente ci era stato rapito.

All'appressarsi di lui, il senato richiamo il suo esercito sull'Adda. Pentivasi a fondo dell'avere lasciata l'amicizia del re; ma per non si compromettere con uno staccamento troppo, precipitoso, fece fare a' suoi alcune poste sull'Adda (2).

VIII. Siamo indotti a credere ché se Francesco I

<sup>(1)</sup> Il 19 agosto 1524.

<sup>(2)</sup> Quantunque il Danv sia quell'uomo d'ingegno che ciascun sa, o'per percuotere i veneziani, o per nazional pregiudizio non è mai riuscito, a dare una precissi ideale latta politico degl'italiani a questi tempi. Questa perplessa e cautelosa politica era comune a tutti gli stati. d'italia, massime al papa, col quale i veneziani cercavano di tenersi uniti siccome al potentato più indiuente e di maggior seguito nella penisola. Ma se il Daur fosse stato più indipendente nel suo scrivere, sarebbesi di leggieri avvisto che Venezia cerco più d'una volta di userio da quelle ambagi con una vigarosa lega di principi italiani, unico mezzo in fatti per salvare la comune indipendenza, ma sempre fu mandata in fumo dai bassi interessi del papi che volcano ingrandir se è i loro figitudi. (Trad.)

avesse assaltato la lega senza darle tempo di connettersi, e se non avesse staccate due fazioni, l'una per tentare la sorpresa di Genova, e l'altra per fare una dimostrazione nel reame di Napoli, avrebbe ridotti i nemici a profugarsi nelle terre fortificate del dominio veneto; ma per mala fortuna aderi al consiglio dell'ammiraglio Bounivet, e fermossi ad osteggiare Pavia nel 18 ottobre 1524. Intantoche il generale cesareo ricercava i veneziani che ordinussero le genti a cui erano tenuti per i capitoli della lega, il re trattava sottomano per staccarneli. La sospensione di animo dei veneziani rigermogliava quantunque volte fosse indispensabile di aderire a un partito. Il papa porgeva ad essi un esempio d'incostanza negoziando col re-

Dopo una solenne diliberazione (1), in cui ciascuno oratore cercò d'indovinare cosa fossero per pattorire gli accidenti della guerra, il senato si decise per quella parte che credea dovere essere la più fortunata, e poste in uon cale le ultime trattazioni collo imperatore, si congiunse col re (2), ma in modo che tenne assai occulto i patti di quella

(2) Trattato tra il re Francesco I.º e la serenissima repubblica di Venezia, 1524.

<sup>(1)</sup> Si possono vedere i discorsi che dicono essere stati pronuciati in quest occasione nella Liroria Vineziana di Paclo Parta, ibi. 5. lo mon gli riferisco perche sono teoppo lunghi, e meno vigorosi di quelli del Guecanoss, perche furono già tradotti dall'abate Luvenn, e perche infine, mi pare si possa dublarme, essendoche Giorgio Cornaro uno degli oratori, era, se devesi stare allo storico P. Gustrusan, già morto.

<sup>(</sup>MS. della Bibl. del re proveniente dalla Bibl. di Brienna, num. 14).

lega (1). Pure non si poteva sperare che restassero celati, convenendo ai francesi di renderli manifesti. La fortuna parve volere pigliarsi a giucco le previsioni della vana prudenza del veneziano governo. Francesco per una soverchia fiducia nei disponimenti del Bonnivet e nella forza delle sue genti, delle quali non bene si era certificato (2),

(1) PARUTA diec invece che i veneziani trovavano utile consiglio che la lega fosse pubblicata, ma che il pontefice si opponeva affermando il contrario. (Trad.)

(2) He spesso uddu dirsi da un capitano celebre (Naperbeoue), che Francesco I ras stato rotto a Pavi per avere fatto conto di quindici miglinja d'uomini più che non ne avera. Lo non so donde ei togliesse questo numero di quindici mila, ma fatto sta che il re si cra ingannato sulla forza del suo escreito, Guicciaptini lo dicci ni più lugghi. Secondo lui nell'escreito cesarco, vi crano e settecento uomini d'arme, pari numero di cavalli leggieri, mille fanti italini e più madi sedici mila tra spagnuoli e tedeschi ... Pagava il re nell'escreito mille, trecento lance, dicei mila svazzi , ne quattromila tedeschi, cinquemila francesi, e settemila vialiani, penchè per le fraudi dei capitani, e per la nengligenza dei suoi ministri, il numero dei fanti era molto minore no minore no minore minore.

Il medesimo storico ritorna poce dopo su il medesimo argomento. « Risiedeva il peso del governo dell' esercito nell' ammiraglio (Bounivet), il re consumando la magnegior parte del tempo o in ozio o in piaceri vani, ne ammettendo faccende o peusicri gravi, dispregiati tutti gli altri capitani si consigliava con lui, udendo ancon ra Anna di Memoransi, Pilippo Ciabeto di Brione, persone al re grate, ma di piecola esperienza nella guerra; ne neorarispondeva il numero dell'esercito del re a quello che ne neorarispondeva il numero dell'esercito del rea quello ne neorarispondeva il numero dell'esercito del rea quello "che ne divulgara la fama, ma cziandio a quello che ne neorare con consecuente del perio del perio del perio del rea quello del perio dela

fu vinto, ferito e fatto prigione a Pavia il 24 febbraio 1525. Perdette novemila uomini e l'Italia.

Questa notixia mise Venezia in travaglio grandissimo. Non v'eraro che un migliaio di lance e diecimila fanti da opporre all'impeto di un tradito confederato e di un ambizioso vincitore. Il senato fu pronto a intavolare accordi con papa Glemente VII, succeduto ad Adriano, per una lega che

w stipendio per moltissimi fault ricercento, ma pochissimi per tenevano. Il medisimo accadeva nei faulti frapresi.
Il re aveva passato le Alpi, cou duo mila lauce ed una numerona infanteria, dal chen rilevasi che egli credeva i avere ancora tredici centinaja di gente d'armi e ventissi mila fanti; ma bisogna sotturrere:

1.º Duemila fanti Vallesiani assaltati all'improvviso dalla

guernigione di Pavia e stati dissipati.

2.º Trecento uomini d'arme e duemila di fanteria (prima erano novemila, ma in segnito ne chiamb a sè settennia) lasciati con Teodoro Triulzi alla guardia di Milano.

3.º Una parte andata col duca di âlbania alla volta di Napoli, ed erano dugotto uomini d'arme, sciento caval leggieri, duemila fanti italiani, quattrocento svizzeri, e mila sciento tedeschi. I duemila italiani erano atati richiamati, ma furono fatti prigioni.

4.º Quattromila uómini governati dal marchese di Saluzzo, i quali fallirono a Genova. Così ecco cinquecento lance, scicento cavalli leggieri e dieci o dodici migliaja di pedoni lontani dalla battoglia.

Se veramente l'escreito era di duemila uomini d'arme, e ventiseinità di fanteria, arrebbona restati a Pazia quindici crutinaja dei primi, e sedici migliaja de' secondi, ma per quanto foste piccole; il diverio cel numero primitivo, era un escreito aucora troppo debole a fronte di un altro di settecento lance, settecento cava leggieri, dicestette mila entu e il pressitio, di Paria. Non era agevolt abagliaris di quindici mila uomini in un così sottile escreito, ran qual nuque fosse lo baglio, dovette essere di gran conseguenza; eise è vero che tra morti e presi perdettero i francesi nove mila quodini, e perdettero per lo meno mezzo l'escreito.

potesse far testa all'imperatore. Proponevasi di levars a spese comuni diccimila svizzeri, consiglio certamente utile prima de' passati avvenimenti, e che avrebbe sostenuta la neutralità armata dell'Italia; ma dopo il fatto di Pavia; era tolta ogni strada (t). L'una delle due potenze belligeranti era al tutto sparita dal campo di battaglia, e bisognava o resistere o sommettersi al vincitore. Per assalirlo, massime con forze tanto inferiori, sarebbe convenuto un coraggio eroico, e quell'unanimità che dipende da una perfetta unione di mire e d'interessi; calare agli accordi, era un partito assai più conforme all'indole della politica italiana.

Siccome l'alienazione dei Veneziani non era stata pubblicata officialmente, il generale cesareo si pigliò il malizioso piacere di mandar loro un suo ufficiale a dar conto della vittoria di Pavia (2).

Il vescovo di Bajosa, imbasciatore di Francia, usciva in quel punto dall'udienza del collegio, in cui il doge aveagli manifestato, e può credesi con sincerità, il suo dispiacere per la disgrazia del re. Quando l'inviato spagnuolo fu introdotto, il doge risposegli colle parole di san Paolo: a noi ci afflig-

<sup>(1)</sup> Questa neutralità armata fit dai veneziani proposta e trattata prima della batteglia di Pavia; o la sola traffità ed avarizia del papa mandò a vuoto un così utile diergino; dopo la rotta de' francesi ne rianovarono le trattazioni; frustrate ancora dalle dubbiezze e pusillanimità di papa Gemente. Groccustomi lib. 15, c. 5, bi. 16, capp 1. (Trad.)

<sup>(</sup>a) Questo è neppur vero. Il vicere di Napoli mandò a Venezia Giovanni barmiento non per ischerzo, ma perchè effettivamente ignorava il trattato, o perobè, come dica Guaciandini, molto desiderava di fare appuntamento nuovo con i veneziani.

» giamo con quelli che piangono, ci rallegriamo

Trattavasi del sapere che cosa arriverebbe di Spagna, dopo che Carlo avesse udito l'inesperato evento delle sue armi; tutta l'Europa e segnatamente i veneziani erano molto inquieti intorno al fioe a che avrebbe indirizzati suoi pensieri l'imperatore, trovandosi omai senza rivali.

» Seppesi che, avuto avviso di tanta vittoria, e »con esso lettere di mano propria del re di Fran-" cia scritte supplichevolmente, e più presto con » animo di prigione che con animo di re, and) " subito alla chiesa a rendere grazie a Iddio, con a molte solennità, di tanto successo; e con segni " di somma divozione prese la mattina seguente il " sagramento dell'eucaristia, e andò in processione " alla chiesa di Nostra Donna fuori di Madrid, » dove allora si trovava con la corte, nè consenti " che secondo l'uso degli altri si facessero con » campane o con fuochi o in altro modo dimostra-" zioni di allegrezza, dicendo essere conveniente " fare feste delle vittorie avute contro agl' infe-" deli, non di quelle che si avevano contro i crin stiani (2).

(1) Nou saprei dire donde l'autore s' abbia tolto questo comico anedèto, Quel che so dire è che il vescoro di Rajosa andòs Venezia più mesi dopo di Giovanni Sarmiento. (Trad) (2) La corte di Madrid non che sempre la stessa dara di dissimulare i suoi sentimenti perocche nel 163 quando Gratavo Adolfo cadde uccire alla battaglia di Lutzeu, la quale trionforono i sotò soldati dopo lui morto, al re di Spagna pal il ceraggio di assistere per più giorni alla rappresentazione di un dramma in ventiquattro atti, che avera per titolo. La morte del re di Svezia. Vedansi le Memorie del padre Datasost per servire alla Storia Universale, Tom. 2.

" E non mostrando nei gesti o nelle parole se-" gno alcuno di troppa letizia o di animo gonfiato, » rispose alle congratulazioni degli ambasciatori » e uomini grandi ch' erano appresso a lui, che ne » aveva preso piacere, perchè l'aiutarlo Dio sì ma-" nifestamente, gli pareva indizio di essere, ben-» chè immeritamente, nella sua grazia; e perchè " sperava che ora avrebbe la occasione di mettere » la cristianità in pace, e di apparecchiare la guerra " contro agl' infedeli, e perchè avrebbe facultà di n fare benefizio agli amici e di perdonare agl'inimici: soggiugnendo che, sebbene questa vittoria » gli potesse parere giustamente tutta sua, per non " essere stato seco ad acquistarla alcuno degli ami-" ci, voleva nondimeno ch' ella fosse comune a " tutti. Anzi, avendo udito l' oratore veneziano, " che gli giustificava le cose fatte dalla sua repub-" blica, disse poi ai circostanti, le scuse sue non » essere vere, ma che voleva accettarle e riputarle " per vere " (1).

Con' tanta gravità che non lasciava travedere ne gioia; në ostentazione un principe di venticinque anni ragionava di una battaglia che facevalo signore di mezza Europa. Se quella sua risposta toglieva ai veneziani la speranza di riguadagnarsi la fiducia di Cesare, la moderazione esternata da lui avrebbe occultati i suoi disegni di vendetta a quarrebbe occultati i suoi disegni di vendetta a qua-

<sup>(</sup>i) Tutto questo passo del Griccianosti lib. (6, cap. a. copiato dall' autore alla lettera senza citarlo. Solo che le ultime parole relative ai veneziani sono da lut tradotte costi a Catol senza dira eldun segno di visentimento o di n benevoglienza, una senza rispondere direttamente all'ambacciatore essendosi volto gravenuate verso gli altri ministiti, disse che tal gustificazione pareva ben poen ammissibile ni ministiti di ministiti di controlle dell'altri di controlle di co

lanque altri politici de veneziani meno perspicaci; ne quali la diffidenza si accrebbe, avendo inteso con quanto facile bontà avesse accettate le proposte di accordo fattegli avanzare dal papa, infedele alleato, a cui non solamente acconsentiva la pace, ma prometteva eziandio. fargli restituire Reggio e Rubiera, terre di cui il duca di Ferrara erasi impodestato. Bené vero che patteggiava quella pace a dugentomila ducati, di cui i suoi aveano un incredibil bisogno, per mantenere sotto le insegne le genti cesare.

Non cetto si aspettavano i veneziani di vedersi compresi in quel trattato di alleanza tra papa ed impero, stantechè le parti contraenti davano alla repubblica venti giorni di tempo per aderirvi, ciò che fu una ragione potente per non risolvere a precipizio. Niuna altra cosa era tanto avversa a questo governo quanto il volerlo obbligare a pigliare un partito (3). In quel mezzo la reggente supgiare un partito (4). In quel mezzo la reggente sup-

<sup>(1)</sup> Per non moltiplicare le annotázioni farò quivi un'osservazione, ed è, che la potenza veneziana a questi tempi (sebbene l'autore nulla trascuri per avvilirla e dimostrarla subalterna della forza altrui") era ancora di tanto peso ed autorità in Italia, che nelle nimicizie loro Carlo e Francesco non mai si credevano di poter l' uno superar l'altro senza il concorso della repubblica, della quale sollecitava ciascuno per se l'alleanza. Così la suriferita risposta di Carlo, e la clausola di potersi comprendere nel suò trattato col papa anche Venezia, non erano effetti di moderazione, ma timore che la non si gettasse risolutamente al partito francese. Vero è che la repubblica si mostrò spesso tltubante fra le due parti, ma sapeva ella che se uno era pericoloso, l'altro non era meno, e l'oscitanza de' fiorentini e peggio ancora di papa Clemente, nato per essere la ma-ladizione dell'Italia e della chiesa, la costringevano a governarsi con prudenza. Cosa poi fossero le forze della repubblica e cosa potesse da se sola lo vedremo ben tosto ella guerra di Cipro. (Trad.)

plicavalo di non smarrire il coraggio e di non lasciar derelitta la causa di un infortunoso alleato. Seppesi che il consiglio di Madrid proponeva per la liberazione del re che cedesse le ducee di Milano, della Provenza e della Borgogna; che i cesarei non svignavano, mal grado la pace, dallo stato della chiesa; e che si andavano fantasticando nuovi pretesti per ingrossare la contribuzione stipulata, nè restituivasi alla santa sede Rubiera e Reggio.

Altronde i generali spagnuoli si tenevano tutte le piazze della Lombardia, ed entravano armatamano in Milano costringendo il novello duca, a cui l'imperatore avea conferita l'investizione per cinquecento mila ducati, a rifuggirsi nel castello; lo osteggiavano assai da costo, ne occupavano la capitale e obbligavano il popolo perche giurasse in nome di Carlo. Motivi di questi rivolgimenti era la scoperta di una congiura, dicevano, del cancelliere del duca di Milano per far perdere a Cesare la corona di Napoli.

1X. Questo avvenimento cavava fuori d'ogni incertitudine circa gli ambiziosi disegni di Cesare. I veneziani si erano già avvisti che poca fiducia potevasi avere nell'amistà di quel principe, e che l'unico modo per farsi rispettare stava nel mostrarsi con attitudine risoluta. Riuscirono a persuadere il papa a stringere una lega tra essi, papa e fiorentini per la quale si garantivano a vicenda la propria indipendenza, e si accordavano a congiungere le loro forze alla comune difesa.

Fu ancora fortuna per essi che il re d'Inghilterra incominciasse a ingelosire della possanza di Carlo: il re di Francia fu tornato a libertà pel

DARU, T. V.

trattato di Madrid, fermo il 14 gennaio 1526, ch'ei non mantenne, e poco poi, cioè il 22 del seguente marzo, si congiunse anch'egli coi consederati per tali capitoli, che se fosse stato possibile di osservarli, avrebbono data all'Italia la pace.

Quel trattato, che fu detto di Cognac (i), conteneva che il re rinunciava alle sue pretese pel ducato di Milano, cui possiederebbe Francesco Sforza pagando l'annuo censo alla Francia di cingnantamila ducati, e recuperasse il re la contea d'Asti e la sovrania di Genova. Ben vedesi che se questi capitoli avessero potuto adempiersi riusciva ai veneziani il gran vantaggio di non aversi più nella Lombardia nè i francesi nè i tedeschi; ma era un disporre de' conquisti dell' imperatore senza il suo consentimento. A lui era stato riservato il diritto di accedere al trattato, a condizione che rendesse alla libertà i figliuoli del re, trattenuti in Ispagna statichi del trattato di Madrid; che pel riscatto di loro si contentasse di una somma da stanziarsi poi. e che non dovesse più volere la cessione della Borgogna.

A sostegno di queste proposte la lega dovea mettere insieme un esercito di duemila cinquecento lance, tremila cavalli leggieri e trentamila uomini di pedonaglia, e mettere in acqua un'armata di oltre a trenta galee. Di tutte queste forze il terzo lo doveano i veneziani, con cui si speravano i collegati

<sup>(1)</sup> Lung, Codex Italiae diplomaticus. Tom. 1, pars 1, sect. 1, xxxiv.

<sup>—</sup> Secondo il Guicciardini il trattato di Cognac fu conchiuso il 17 maggio. I veneziani vi fanno la prima figura. (Trad.)

di toglière agli spagnuoli non pure il Milanese, ma eziandio il reame di Napoli.

X. Non potendosi dubitare che avrebbe risposto l'imperatore, fecero tosto principio alle ostilità. Non c'era da metter tempo in mezzo: il castello di Milano, in cui era chiuso lo Sforza, era
agli estremi. Le genti veneziane accorsero in aiuto,
alcune genti del papa si aggiunsero, e dopo superata Lodi si affacciarono a Milano. Intanto le galere di Venezia, uscite da Corfu, acdarono a trovare alle foci del Tevere quelle del pontefice, poi
nel mare di Toscana si univano alla squadra di
Francia. Dopo l'ingresso delle genti di Carlo V in
Italia era questa la prima volta che papa e Venezia facevano mostra di energia; ma l'esecuzione
dei loro disegni non corrispose all'ardito concepimento.

La flotta alleata dopo avere sottomesso alcune terre della riviera Ligure, che si diedero senza opposizione, fece presso a Genova uno sbarco inutile. L'esercito assali ai 7 luglio Milano poco risolutamente, e fuggi la seguente notte prima ancora che i nemici uscissero dalla fortezza (1), la quale già da gran tempo trovandosi in grave distretta capitolò, e quel Francesco Sforza a cui gli alleati voleano restituire la ducea, appena potè avere nel loro alloggiamento un asilo. Poco poi s'insignorirono di Cremona, piazza molto importante, la quale costò lovo, non dirò già molti sforzi, ma tentativi assai.

<sup>(1)</sup> Questa fuga è narrata dal Guicciandini, lib. 17 cap. 2, dicendo di essersi opposto, e aggingne che il duca avrebbe potuto dire: veni, vidi, fugi.

La guerra era fiaccamente governata. I cesarie terano stati presi alla sprovvista, mal pagate le truppe. Nell'esercito della lega vi erano hene alcuni svizzeri, ma le genti del papa e de' veneziani non erano reputate per valentia, ed era già in proverbio che le loro spade non aveano taglio (1). Era ancora discordia tra i due generali; capitaava per la repubblica il duca d'Urbino, perla chiesa Francesco Guicciardini; troppo cauteloso era stimato il primo, l'altro che divenne celebre siccome istorico, non si è acquistata un'ugual ri-nomanta militare.

In quel mezzo il papa fu assalito nella stessa sua capitale dai partegiani dell'imperatore, e fu costretto a chiudersi in castel Santangelo, e a fermare una sospensione di offese, che ruppe tosto che si riebbe dalla paura. L'esercito cesareo era stato ingrossato, ma quanto più numeroso tanto più rotto, perchè era impossibile pagarlo. Carlo V il più possente principe dell'Europa, era eziandio il più bisognoso. La costituzione de'suoi regni di Spagna lo impedivano di levar tasse proporzionate

<sup>(1)</sup> Accordando la poca riputazione della milizia italiana di que' tempi, vorrie ben sapere di qual tempra fossero le spade de' francesi che furono perpetuamente battuti dai tedeschi e spaguoli di Carlo V. il quale anzi disse in pieno concistoro di Roma, che s'egli avesse soldati come quelli Francesco, in 'avrebbe vergogna e sarebbe andato a inginocchiarsi con mani legate innanzi al suo nemico piuttosto che esporsi al rossore di una sconfitta. Così cattiva opinione Carlo V non ebbe mai ne' del papa ne' de' veneziani: del resto la vergognosa foga da Milano è da imputarsi unicamente alla codardia del duca di Urbino, contro al quale, dice ill Guicciandia, gridarono altamente i soldati.

(Trad.)

ai suoi bisogni; le molte sue faccende in Fiandra, in Germania ed in Itulia assorbivano ogni sua entrata, e non gli lasciavano con che mantenere l'esercito che aveva nel Milanese. Il contestabile di Borbone suo luogotenente, condusselo verso Parma, sulla destra riva del Po.

Queste mosse avvisavano una tutt' altra intenzione dell' assalire il territorio della repubblica, che invece di accorrere animosamente in aiuto del suo alleato, del quale era malcontenta, richiamò

ai confini le sue genti.

Intanto una flotta spagnuola di trentasei vele navigava entro il mare d'Italia colla doppia incombenza di vettovagliar Genova, cui gli alleati stringevano molto da costo, e di sbarcare sei mila uomini nel reame di Napoli. In faccia a Sestri di Levante accadde un breve ma vigoroso combattimento, interrotto da una burrasca. Amici e nemici furono traviati da Genova, alcuni carichi di munizioni poterono entrarvi dentro; ma il resto della flotta spagnuola si allontanò, e andò ad afferrare nel porto di Gaeta. Poco poi sorse su quelle medesime coste l'armata della lega, pigliò alcune terre poco importanti, ed affacciossi a Napoli a cui intimarono si arrendesse. Il governatore Ugo di Moncada uscì con tremila nomini per impedire lo sbarco; ma folgorato dalle artiglierie, appena potè salvarsi co'suoi cannoni. I nemici lo inseguirono con tauta foga che una mano di loro fu padrone per alcuni momenti di una delle porte della città. Il popolo parlava già di arrendersi; ma Moncada non ignorando che i confederati non aveano forze bastevoli per insignorirsi di una tanto popolosa città, seppe frenare gli abitanti e i nemici, i quali conosciuta la vanità de'loro sforzi, rimbarcarono.

XI. Codesta ritirata lasciando gl'imperiali pienamente liberi da quel lato, mise in gran pericolo gli stati della chiesa. Il papa pressurato tra l'armi di Spagna pur ora sbarcate sulle coste di Napoli. e quelle del contestabile, i soldati del quale rotti e senza stipendio chiedevano ad alta voce che fossero condotti a saccomannare la Toscana e lo stato della chiesa; non pigliando, come era il suo solito, consiglio che dal proprio spavento, voltò ancora una volta le insegne, e malgrado le preghiere e proteste de'veneziani comperò col denaro un armistizio di otto mesi collo imperatore. Contuttociò il contestabile non si ristette dal proseguire verso la Romagna. Il suo esercito non avea nè foderi, nè carriaggi, e quasi neppure artiglierie, ma se era facile sviare queste scapestrate caterve dalle terre affortificate, come intervenne a Parma ed a Bologna, ciascuno sapea che temere si dovesse da una turba famelica, disordinata, che scannava i suoi ufficiali, alla testa di cui marciava a piedi un generale senza autorità, un principe ridotto, per farsi popolare, a mescolare la sua voce alle canzoni oscene e insolenti di quella infame bordaglia.

I veneziani temendo che la paura di costoro facesse staccare Firenze dalla lega, lo che sarebbe stata infallibil cagione che prorompessero sul suo dominio, mando al suo generale che seguitasse i cesariani, o s'era possibile arrivasse prima di loro nella Toscana. Il duca di Urbino adempié felicemente la commissione, e l'incomposta masaada

del Borbone che null'altro ambiva tranne il saccheggio, veggendo che prima di metter le rapaci mani in Firenze bisognava mescolarle coi nemici, sviò, e a preste giornate devolse contro Roma in onta alla sospensione di offese accordata pur ora al papa. E' furono alle porte della città pontificia il 6 maggio 1527. Nulla era stato disposto a difensione di una così vasta capitale, la estesa cintura di cui avrebbe abbisognato di opere immense e di numerosa gente. Il primo assalto fu vigorosamente propulsato dalle guardie del papa; già si recavano le scale alle mura, quando il duca di Borbone che era innanzi a tutti gli assalitori, fu ferito da un archibuso e morì pochi momenti dopo; e nondimeno la morte sua non che salvasse Roma, fu cagione di un più grave infortunio. I soldati furenti per la morte del loro generale superarono i ripari, ruppero le genti del pontefice, turba cavata fuori tumultuariamente dalle stalle dei cardinali e dei prelati e dalle botteghe degli artefici e dalle osterie, entrarono dentro il borgo di Vaticano.

Il papa intanto nella basilica di san Pietro stavasene in ginocchio sui gradini dell'altare. Le grida lo misero in fuga, e fuggendo vide andarne disperse le sue milizie, e il popolo della sua capitale inseguito da feroci e sanguinari soldati antelanti alla strage ed al saccheggio; egli appena pote salvarsi in castello Santangelo, donde udiva il gemito di quattromila infelici scannati dai cesariani. Ciascun palazzo a ruba. Soldati italiani o spagnuoli, ma più spesso tedeschi ubbriachi e raggrumati di sangue si cacciavano innanzi tra le insolenti de-

risioni e cavalcati su gli asini i prelati vestiti colle insegne della loro dignità; i cardinali trascinati e maltrattati per le contrade, pesti da'colpi, avviliti da indegni oltraggi. I prodigiosi capi d'opera dell'ingeguo umano spezzati o per pazzo furore o per avarizia, spogliati i luoghi santi, le reliquie tanto venerande alla devozione dei popoli disperse o bruttate nel fango, profanati da mani rapaci i tabernacoli del Signore. L'oscena baldanza atterrava le porte delle case e dei monasteri traendone le fanciulle e le sacre vergini a orrendi stupri. La vaticana libreria dove era da secoli accolto l'umano sapere, fu saccheggiata e diruta dai barbari di Spagna e di Germania, che non ne conoscevano il valore. Le piazze di Roma scambiate in atroce mercato, dove sbandita ogni vergogna quelle bestie faceano tra loro mercato o permuta del hottino e delle donne moribonde tra lo spavento e le violenze; i quali orrori maggiori assai di quanti usassero vandali e goti, durarono senza interruzione non alcune ore, non alcuni giorni, ma oltre a due mesi: cotali effetti sortirono la rabbia di due re, la necessità in cui si pose da sè stesso un vil traditore, e gli ambiziosi disegni di un papa scellerato, nato per essere la maladizione di Firenze sua patria, di Roma sua sede, dell'Italia e della cristianità.

Cli uficiali non aveano più alcun potere su quella rotta plebe; i richiami, gli stessi segni di allarme non valeano a raggranellarli. Nei primi giorni fu impossibile di stogliere i soldati dal sacco per appostare una guardia alle porte del castel Santangelo. Il pontelice poteva fuggire: il conte

Guido, che accorreva con un migliaio d'uomini a difesa della capitale, ma giugneva alcune ore troppo tardi, è quasi da credere che avrebbe potuto vendicarla se avesse avuto la temerità di gettarsi con quel pugno d'uomini dentro quella vasta città, dove errava scompigliato, disordinato e tutto intento ai delitti il cesariano esercito.

XII. I confederati, cioè i veneziani, gli svizzeri

ai soldi di Francia ed alcuni fiorentini, aveano seguitato alla lunga e con molta circospezione le mosse degl'imperiali. Udito la presa e il sacco di Roma, anzichė andar spediti, consumarono il tempo in fazioni che gli sviarono da quel cammino, di maniera che giunsero i comandamenti del governo veneziano di assaggiarsi a liberare il papa, che le truppe erano ancora molti giorni lontane dalla città.

Il duca di Urbino si appropinquò quasi fino alle mura, ma o fosse timore o fosse odio contro il pontefice (1), mosse mille difficoltà sulle fazioni da intraprendersi: l'evento gli pareva impossibile, esagerava la pochezza de'suoi quindicimila uomini, e finalmente spinse la malevolenza fino alle beffe, perocchè dopo avere affermato di voler soccorrere il pontefice qualunque volta si facessero intervenire altri sedicimila svizzeri, diecimila archibusieri italiani, tremila guastatori é quaranta pezzi d'artiglieria, pregò il Guicciardino che ci ha trasmessi questi ragguagli, ad indurre il papa, che sapevasi non avere da vivere che per qualche settimana,

<sup>(1)</sup> GUICCIARDINI, lib. 18, cap. 3. ROBERTSON, Storia di Carlo V, lib. 4.

che aspettasse ad accordarsi tanto che si mettessero insieme queste forze. In ultimo l'esercito degli alleati parve non essersi esposto alla vista del castello che per recare al papa il dolore di vederlo sparire, e sparire con esso l'ultima sua speranza.

Il papa restava dunque assediato nella fortezza dai soldati dell'imperatore, ridotto a cibarsi di vili alimenti, di carne d'asino (1), e in quel mezzo Carlo, con insigne ipocrisia, vestiva il corrotto a cagione di quella vittoria, disappruovava i suoi generali, ordinava pubbliche preghiere per la liberazione del comun padre del popolo cristiano (2), ma lasciava che l'assedio continuase e i suoi soldati anzichè ricevere da lui il comandamento di sgomberar Roma, ricevevano ed aspettavano maggior polso d'uomini.

I veneziani, veggendo ingrossare ognor più il pericolo, facevano accolte, armavano navigli, ottenevano dal re di Francia il denaro occorrente per chiamare i diecimila svizzeri da lui promessi in virtù della lega, mandavano qualche pecunia al duca Francesco Sforza per metterlo a portata di riarmare il suo piccolo esercito, e, pretestando protezione agli stati della chiesa, presidiavano alla lesta Ravenna e Cervia.

Finalmente il papa, disperanzato di aiuto, spaurato dalla peste che manifestatasi prima nelle caterve cesariane, andava signoreggiando Roma ed entrava in castel Santangelo, si sottomise al suo

<sup>(1)</sup> GIOVIO, Vita Colon. ROBERTSON, lib. 4.
(2) RUSCELLI, Lettere de' Principi, 2. Morosini, Storia di Venezia. Robertson, lib. 4.

destino e comperava a durissime condizioni, non la libertà, ma la grazia di essere cavato dal castello. Pagava quattrocentomila ducati, consegnava alle genti dell'imperatore castel Santangelo, Ostia, Civitacastellana, Parma, Piacenza e Modena senza stipular niente per la restituzione; e per indicar meglio che quelle piazze non erano in gaggio della somma promeessa, i cesarei vollero per istatici due cardinali, un ministro del pontefice e due suoi parenti. Nè questo bastò: stabilirono che non dovesse uscire dal castello se non fossero pagati i primi cencinquantamila ducati. A tali condizioni promettevano poi di trasferire a Gaeta egli e i cardinali ch'erano con lui, per aspettare quello che di loro determinasse Cesare.

La pestilenza che gl'imperiali avevano recata in Roma, aveali cacciati via, almeno in parte. Quelli che aveano gli alloggiamenti di fiori; desolavano i campi, quelli al di dentro oppressavano il popolo e lo stesso pontefice per ottenere il resto della taglia, e minacci e violenze usavano e acerbità d'ogni sorta, di maniera che un giorno trassero sulla piazza gli statichi, dove rizzarono le forche, come se incontinente volessero prendere di loro quel supplizio, se il denaro non pagavano (1).

Con tutto ciò quell'esercito cui gli sforzi venuti da Napoli facevano sommare a ventiquattromila uomini, non imprendeva nessuna fazione importante, avvegnachè l'avesse potuto, quello degli alleati non si riducendo che a quattordici o quin-

<sup>(1)</sup> GUICCIARDINI, lib 18, cap. 4.

dicimila, cioè agli stipendi del re di Francia trecento lance, trecento arcieri francesi, tremila svizceri e mila fanti italiani, agli stipendi di San Marco cinquecento lance, trecento cavalli leggieri, mille lanzichinecchi o fanti tedeschi, e duemila fanti italiani; in ultimo ottauta uomini d'arme, centocinquanta cavalli leggieri, e quattromila di fanteria somministrati dai fiorentini. Le quali truppe non più degli imperiali avevano voglia di addentarsi.

Ma all'incominciare dell'agosto calava nell'Italia un muovo polso di francesi capitanato dal maresciallo di Lautrec e consistente in mille uomini d'arme e ventiquattromila fanti; il quale dopo avere sottomesso Genova ed Alessandria, andò a congiungersi con tremila genti veneziane, e ad osteggiare Pavia, che fu dopo quattro giorni superata di assalto e data al asacco, quasichè quella disavventurosa città dovesse essere mallevadrice di quanto ivi era accaduto di sinistro ai francesi. Questi primi eventi feccor risolvere il duca di Ferrara e il marchese di Mantova di aderire alla lega, di maniera che l'Italia si trovò tutta confederata coi re di Francia e d'Inghilterra contro l'imperatore.

Trattavasi in Ispagna, trattavasi a Roma per la liberazione del pontesice, che non ancora era stato trasserito a Caeta. Poschè furono visti i francesi traversare il Po e sar mostra di voltarsi a Roma, i commissari di Cesare desistettero poco a poco dalle loro pretese. Dopo molte difficoltà, Carlo acconsentì la liberazione del pontesice, satisfacendo l'avidità spagnuola con nuove somme di moneta. Rimanevano ancora statichi in mano di Cesare quattro o cinque cardinali, ed il papa dovea riquattro o cinque cardinali, ed il papa dovea ri-

nunciare alla lega. Il trattato era stato fermo l'ultimo di novembre, ma la notte degli 8 ai 9 dicembre il papa trovò modo di fuggire travestito, e giusse felicemente ad Orvicto. Strana sorte di Carlo di avere avuto in suo potere il re di Francia ed il papa, senza approvecciarsene.

Dopo la presa di Pavia, francesi e veneziani erano in continua contesa sul modo del governare la guerra. I veneziani dicevano, doversi primamente cacciare al tutto i cesarei dall'Italia, e coll'insignorirsi di tutte le piazze da essi tenute rompere ogni congiunzione cogli aitti che potessero arrivare dall'Allemagua: savio veramente ed infallibile era questo consiglio, ma Lautrec avea istruzioni al tutto contrarie.

I veneziani non si ristrinsero a sostenere che bisognava cacciare i cesariani dai loro posti, che sorpresero anche Ravenna e Cervia appartenenti al papa e presidiate dalle sue milizie (1).

Il re non s'interessava gran fatto del Milanese dopochè non poteva più acquistarlo per lui, e i suoi figliuoli essendo statichi in Ispagna finchè avesse consegnata la Borgogna, ardeva di fare il conquisto di Napoli per liberare a un tempo la Borgogna e i figliuoli. Temeva ancora, dicesi, che il duca di Milano e i veneziani, fatti appieno sicuri, non diventassero ancora indifferenti.

<sup>(1)</sup> VARCHI, Storia Fierentina lib. 4.

<sup>—</sup> L'autore copiando Guicciannisi aveva detto due pagine innanzi come prima della venuta del Lautree, i veneziani sotto pretesto di custodirle al papa si erano impodestati di Ravenna e Cervia. Il fatto accennato dal Vascin e un solo con quello del Guicciannisi, confermato anche dal Partia, ne so per che l'autore ne faccia due. (Trad.)

XIII. (1528) Nel gennaio dunque di quest'anno parti Lautrec per a Napoli conducendo seco anche due altre migliaia di veneziani, nel momento eppunto che nuove genti tedesche si appresentavano per entrare nell'Italia dalle valli dell'Adige e del Ti-rolo. I veneziani avevano affidato al generale francese quelle scorte sulla promessa di far rendere alla repubblica i porti già da lei possieduti sul littorale dell'Apulia. Anzichè voltarsi a Roma siccome il papa ne lo aveva supplicato, tirò a dilungo per la costiera dell'Adriatico ed entrò negli Abruzzi nel territorio napolitano.

I generali cesarei che erano in Roma si avvedevano bene non potersi impedire il conquisto di quel reame sotto agli occhi loro, se non accorrevano a difenderlo; ma il nodo consisteva nell'indurre quegli scapestrati ad uscire da una capitale cui già da dieci mesi intenebravano colle rapine e crudeltà loro (1). Que'masnadieri inricchiti con tanti ladronecci, dichiararono di non volere assumere le armi se non si pagavano gli stipendi corsi dopo la liberazione del pontefice. Carlo che stimava essersi sdebitato col lasciar Roma in piena loro balia, non si era accivito di pecunia. Si trattò ancora col papa, che bramoso di rientrare nella sua capitale pagò altri quarantamila ducati acciocchè fosse smorbata una volta da quelle bestie la male arrivata città.

Lautrec si querelò gravissimamente di un accordo così contrario agl'interessi del suo signore,

<sup>(1)</sup> Vi erano entrati il 6 maggio 1527, e ne uscirono il 28 febbrajo 1528.

e che versavagli addosso un esercito, il quale, quantunque dalla pestilenza e dai disordini dimezzato, era ancora considerevole.

Clemente, liberata Roma, intimava ai veneziani gli restituissero Ravenna e Cervia. Il senato non avvisando che fossero le cose tanto serene da poter lasciare quelle due piazze tanto a lui comode, immaginò pretesti per tirare in lungo, sprezzò i minacci del papa, il quale dichiarava che l'ingiustizia de'suoi alleati costringevalo a staccarsi dalla lega e a seguitare le parti cesaree. Da ciò si vede quanta poca armonia regnasse tra i collegati.

Intanto che Lautrec, assecondato da sedici galere veneziane, dopo avere acquistate alcune terre
nel reame di Napoli stringeva d'assedio la capitale, e che la repubblica ripigliavasi i porti di
Monopoli, Trani e Brindisi, diecimila cesariani
governati dal duca di Brunsvic calavano sul Veronese ed assalivano i confini degli stati veneti.
Il duca facendo la scimia ai cartelli cui Francesco di Francia ed Enrico d'Inghilterra mandarono
a Carlo V, sfidò a duello il doge, vecchione di
ottant'anni; e ben degno di questa ridicola spampanata fu il seguito della sua impresa. Oppugnato
da per tutto, vincitore in nessun luogo, devastò i
campi, perdè quasi tutte le sue genti e se ne andò
con ignominia.

Miglior fortuna parea riservata agli eserciti di Francia a Napoli, non restando loro da conquistare tranne la capitale e Gaeta. Napoli era ossidiata per terra; il suo porto era chiuso dai veneziani che avevano rotta e quasichè distrutta la flotta cesarea. Non vi era più modo di avvittovagliare la



terra, nè era troppa prosonzione in Lautrec quando scriveva al re, doverlo bentosto far signore di quel bel regno (1). Non si avverò la speranza, ma per cagioni che giustamente non si ponno imputare al maresciallo, al quale invece delle somme promesse pel sostenimento delle sue truppe, non si mandarono che spiluzzichi. Andrea Doria di Genova, il più esperimentato capitano di mare di quell'età, era agli stipendi di Francia. Lo scontentarono, fallo imperdonabile: si accontò coll'imperatore (2). Corse colle sue galere a provvisionar Napoli. Il flagello della peste cui i cesarei avevano recato da Roma, entrò negli assediatori, ne fece orrido sterminio: non restavano in piedi che quattromila uomini atti al combattere. Lautrec fu percosso dal morbo funesto, fu morto. Il marchese di Saluzzo, che recò in sè il militare governo, fosse anco stato uomo sovrumano non

(1) Res Napolitana in magnum discrimen praccipitata, quum classe exuti a mari interclusi essent; quare, ut annonae consulerent, urbem ab inutili turba exonerarunt. Et jam spes Lotrecho creverat, quia et litterae interceptae erant quae Caesaris auxilium in extrema rerum inopia petebant; et pestilitatem in urbe obsessa grassari nunciabant. . . . . . Lotrechus, etsi imperator longa rerum expenditure et in consultation et al experimental decret, erat, quae res et ipsi et cunctis exitio fuit. (Hubert if corrum isciliae Historia. Collectio Garyu et

(Huberti Goltzii Siciliae Historia. Collectio Grevii et Burmanni, tom. VII del Thesaurus antiquitatum

Siciliae, p. 159.)

(2) Andraesi Doria classem Genuae subduxerat, ibidemque duces a Philippo (ut memoravimus) captos benigne acceperat: ipseque aut marchionis Vasti consilio persuasus, aut animi dolore quia se a Galliarum rege negligentus haberi angebatur, ad partes Caesaris transit.

( Huberti Goltzu, Siciliae Historia, etc.

avrebbe potuto salvare un esercito già così tanto prostrato e scemo. Come venirne ad una zuffa con uomini infiacchiti d'animo e di corpo? Come ritirarsi con tanti infermi da non si poter muovere? Sloggiava tra le ombre di una tempestosa notte, quasi tutte le sue artiglierie abbandonando; all'imbiancare dell'alba si vide inseguito dalla cavalleria de'cesariani. I francesi languidamente resistettero: Pietro Navarra, che quantunque infermo comandava la battaglia, fu preso, condotto a Napoli, e strangolato in quel medesimo forte che cinque lustri prima aveva conquistato (1) alla Spagna. A malo stento i sciorinati francesi poterono toccare le mura di Aversa. Saluzzo vi fu tosto assediato, ferito da un colpo di artiglieria e ridotto a capitolare il 30 agosto 1528. Fu licenziato a ritirarsi, ma senz'armi, senza le bandiere; e una scorta di cesariani accompagnò ai confini l'esercito di Francia. Saluzzo non rivide la sua patria; morì per la ferita e pel dolore.

Le cose di Napoli erano già precipitate, quando il re fece uno sforzo per mandarvi aiuti. Il conte di San Polo giunse nel Milanese sul calare di luglio con cinquecento uomini di fanteria. Voleva passare di seguito nell'Italia meridionale, ma non era più tempo. I veneziani instarono perchè si fermasse nella Lombardia; e mandarono essi un'armata con cinquemila uomini da sbarco per soccorrere al-Pesercito di Napoli e per assicurarsi dei porti che

<sup>(1)</sup> Paolo Giovio, Storie lib. 26, dice che su trovato morto in letto, e che credevasi essere stato fatto sossocare dal castellano, mal sossendo che quel valoroso uomo dovesse morire per le mani del boja.

la repubblica teneva in quelle parti. In questo tempo di mezzo il conte di San Polo e il duca di Urbino osteggiarono ancora una volta Pavia ricaduta in potere degl'imperiali, preserla di assalto, rinovarono gli orrori di cui quella sfortunata città era stata vittima alcuni mesi prima.

Genova insorta in conseguenza dell'alienamento di Andrea Doria, fece mutar consiglio al conte, fitto in sè di voler soccorrere alla ròcca che tuttavia si teneva per Francia, ma non potè indurre i veneziani a seguitarlo, i quali volevano che desse volta verso Milano. Separatisi i due piccioli eserciti, fallirono ambidue. Così finiva l'anno 1528 lasciando i confederati nella malavventura, quindi nella discordia.

XIV. (1520) L'anno seguente si andava annunziando di più gran mali fruttatore. Dicevano, armarsi nei porti della Spagna una poderosa flotta, l'imperatore venire egli stesso in Italia. Poteva farlo, e scegliere a suo grado per isbarcare tra Genova e Napoli. Quasi tutte le piazze conquistate dai confederati nella Ostro-Italia tenevano retta, ma non potevano a meno di non soccombere. I veneziani fecero sforzi degni di sì gran causa. Accrebbero l'esercito, che sempre pagavano largamente ed esattamente; accivirono di denari il duca di Milano, il re di Francia, misero in acqua cinquanta galere; ma continuava indicibilmente la diversità degl' interessi. L'esercito del re voleva recuperar Genova; i veneziani, con miglior previsione, che si volgessero gli sforzi a ristabilire Francesco Sforza. Disgiuntamente operando, i francesi furono rotti, e i veneziani troppo deboli per arrischiare qualche cosa, si lasciarono sfuggire alcune favorevoli occasioni.

XV. Carlo compariva allora in Italia con una armata di dugento vele, con un esercito di quarantamila uomini. Il papa scontento de'suoi amici. si era accordato con lui sin dal 20 giugno; e per quella pace, quel pontefice poco fa prigione dell'imperatore, dava a lui l'investizione di Napoli, diventava l'arbitro delle faccende di Milano, era certificato di aversi Ravenna e Cervia, occupate ancora dai veneziani. Erasi assembrato un congresso a Cambrai, dove trattavasi di riconciliare l'imperatore ed il re di Francia. L'ambasciatore della repubblica presso al re si mise in cammino per andarvi; Francesco fecelo pregare di fermarsi a San Quintino; ciò significava un voler escludere la repubblica dal trattato, e che l'esito di questo non poteva esserle favorevole. Infatti seppesi che il re si era accontato coll'imperatore: otterrebbe la liberazione de' suoi figliuoli, pagherebbe denari. e cederebbe ogni sua pretesa sull'Italia. Invece di comprendervi i veneziani, erasi soltanto stabilito che fosse in loro l'aderirvi, a patto che rendessero le terre da essi occupate nel regno; e se ricusavano, il re s'impegnava a costringerneli colla forza. Ciò non era opera da alleato, ma da traditore, e fece dire ad Andrea Gritti che la città di Cambrai era il purgatorio de'veneziani, dove imperatore e Francia facevano espiare alla repubblica il peccato commesso del confederarsi con loro.

Quando al veneziano governo fu notificato quell'accordo, rispose con modesta fermezza, non potere il re senza il consentimento della repubblica stipulare una clausola obbligatoria per lei, non potere lei dispogliarsi delle terre domandate, traune che per un trattato definitivo che all'Italia la sua indipendenza certificasse; e in ultimo che i figlinoli del re non dovendo essere restituiti a libertà se non fra due mesi, bene potersi usare

il tempo per dar fine a quest'assetto.

Carlo era in Italia con forze bastevoli per dar la legge ai veneziani, nè pare da dubitarsi che venendo non avesse egli tale intenzione (1): ma la guerra durava da dieci anni; i popoli della Spagna, sui quali tutto il peso cadeva già da gran tempo, mormoravano; le opinioni luterane laceravano l'impero, i turchi erano stati chiamati dal principe della Transilvania, che in quelli cercava protezione contro la nimistà di Ferdinando, arciduca d'Austria. Solimano II era in Ungheria, era signore di Buda e con cinquantamila uomini camminava spedito contro Vienna, la quale di lì a poco assediò. Militava nell'esercito turchesco un veneto nato a Costantinopoli, figliuolo naturale di Andrea Gritti, che si era acquistata la confidenza del Gran Signore e de'suoi ministri, e ottenutone più di un attestato a favore della repubblica (2). Tutte le quali circostanze faceano desiderabile a Cesare di por modo alle cose d'Italia, cavandone tutto al più il maggior denaro possibile, per potersi

Rosentson, Storia di Carlo V, lib. 5.
 Si può vedere in un MS. della Biblioteca del ren.º 745, collezione di Dupuy, la traduzione della capitolazione di Solimano gran signore colla signoria di Venezia nel 1530.

liberamente trasportare con tutte le sue forze in aiut del fratello e dell'impero. Gli spiriti costanti nei loro disegni non hanno mai fretta di eseguirli. Carlo assodato sul trono di Napoli, riferiva ad altro tempo le sue mire su Milano, e rinunciandone per ora la signoria, poco gli caleva che quel ducato recuperasse o no le province che Venezia gli occupava. Tolta di mezzo questa contesa, non restavano che le piazze tenute da essa nella Puglia, che i veneziani consideravano già non altrimenti

che per intermezzi della pace.

XVI. (1530) Primo proposela l'imperatore, bene stimando non impicciolirsi col mandare al senato un suo ministro con abilità di conchiudere. Il senato, avvegnachè quella guerra avesse costato non meno di quella per la lega di Cambrai, nop si mostrò gran che premuroso per isfuggire la mostra del cedere troppo facilmente. Ciò non ostante rimise ogni autorità a Guasparre Contarini, suo oratore presso il pontefice, dimodochè la conferenza fu tenuta in Bologna dove Cesare ebbe col pontefice un convegno. Le liete notizie ricevute dall'Austria e la ritirata dei turchi da Vienna non distolsero Carlo dal suo sistema di moderazione. Le conferenze incominciarono nel novembre 1529, e gli accordi che ne risultarono furono pubblicati i primi giorni del seguente anno (1).

<sup>(1)</sup> La pace fu sottoscritta li 23 dicembre :529. Vegganseue gli articoli in Monosini, lib. 3, ed in Lunia, tom. III, sez. I.

<sup>—</sup> Due inesattezze. La prima, che l'imperatore proferse ai veneziani la pace quando già sapeva la ritirata dei turchi da Vienna, ciò che non è vero; la seconda che non la

Rispetto al ducato di Milano, oggetto principale di quella trattazione, fu statuito che Francesco Sforza ne conservasse il possesso, e dessene l'imperatore l'investitura per la somma di cinquecentomila ducati, e in arrota cento altri mila per le spese della guerra; i veneziani dovessero restituire al papa di presente Cervia e Ravenna (1), ed a Cesare tutto quello che possiedevano nel regno. Di più pagarono trecentomila ducati; a questo prezzo riconobbe l'imperatore l'indipendenza assoluta di tutti i loro stati (2), confermò tutti i privilegi del loro commercio nel regno di Napoli, e restituì quanto era a loro stato tolto in terra ferma. Il duca di Milano e la repubblica firmarono un trattato di alleanza difensiva e reciproca dei loro stati, ed a Carlo assicurarono il regno di Napoli.

Può dirsi che Venezia usciva trionfatrice di questa

.

moderazione, ma la necessità, unica virtà conosciuta ed adorata de Garlo V, fece inclinare l'animo di hi alla concordia, perché, come osserva Genecianosi, se trovava nelle 
«cose maggiore difficultà che non si era immagianto, credeva difficile l'acquistare lo stato di Milano dopo la 
nuva congliuzione che avva fatta Pranecceo Sfora co 
v ceneziani, e trovandosi in spesa grossisima per tante genti 
«che aveva condotte di Spegne e di Germania; o coinde 
che non aveva da sostentario Bella serittore francese contemporanco, ciatto dal Poscaccus, diec come il Genezadisis. Non cito il Parara, perche veneziano. (Trad.)

[1) Yangi, Storia Fiorențina, ilb. 10.

<sup>(1)</sup> Vascii, Storia Fiorentina, 11b. 10.
(2) Ne, riconobbe l'indipendenzal Forse che l'indipendenzal consideration de la state veneto era stata messa in dubbio da Carlo V, o da altri? Questo è ciò che l'autore non ci ha detto
• e che pur bisognava dirci. Veggasi in Guichabini, lib. 19, in fine, il trattato, i capitoli del quale sono vantaggiosissimi i veneziani. (Trad.)

## LIBRO XXV

lunga guerra, avendo ottenuto ciò che desiderava. Conservava tutti gli antichi suoi dominii, e poneva sul trono di Milano un principe assai meno formidabile dell'imperatore e del re di Francia.



## LIBRO XVI

Trono vacante a Milano. — Guerra contro i turchi; 1530-1540. — Acquisto di Marano nel Friuli. — Pace di trent'anni; 1540-1570.

I. Ridotta nuovamente in pace l'Italia, l'espettazione degli uomini si rivolse totalmente verso due principali oggetti, viene a dire i progressi delle novità duterane, e quelli dell'ottomana possanza. Alieni dalle turbazioni germaniche senza esserne indifferenti, i veneziani non avrebbero patito che lo scisma s'introducesse in casa loro (1), ma non credettero loro ufficio di accorrere colle armi ad estirparlo da quelle d'altrui. Furono immutabili contro le domande del papa che voleva far predicare una crociata contro i luterani, e ricusarono ancora di mandare ambasciatori al congresso di Bologna a quel fine adunato.

Tante cautele non erano già perchè favoreggiassero il luteranismo, quantunque non fossero malcontenti che il papa e l'imperatore si trovassero aggrovigliati in una rete non così facile a strigarsi; ma temevano che i turchi, allora in guerra col-

<sup>(1)</sup> Vi furono bensì alcuni sudditi veneziani che seguitarono l'eresis; ma per professaria sicuramente convenne loro andarsene. Si citano Gerolamo Zanchi, canonico di Bergamo, Celso Martinengo di Brescia, Paolo Lacisio professore di Verona, e Pietro Paolo Vergerio la diserzione del quale mosse a gran scandalo essendo vescovo di Capo d'Istria e nunzio apostolico.

l'Austria, non credessero quella unione di tanti principi cristiani in loro danno, e sui possedimenti della repubblica non si vendicassero. Pose ogni cura a scrbarsi in pace con Solimano e con Cesare, e perchè fosse rispettata la sua neutralità armò sessanta galere che visitavano le sue colonie, l'ingresso del golfo incrociavano, accoglievano con eguale amistà Barbarosas e Doria, ammiraglió quello degli ottomani, questo de' cesarei navigli; e si attelavano se l'uno dei due faceva segno di voler entrare nell'Adriatico: la qual condotta riusci per qualche tempo a conciliare alla repubblica la stima dalle genti belligeranti.

I cavalieri di san Giovanni di Gerusalemme, stanziati nell'isola di Malta data a loro da Carlo V dopo ch'ebbono perduta Rodi, corseggiavano, per rapir navigli agl'infedeli, tuttle le acque del Levante: il senato mandò loro, non si mostrassero nel golfo e rispettassero la bandiera di san Marco; uno di quelli, che di frate cavaliere si era mutato in pirata, fu preso dalle galere della repubblica

e mandato a morte.

Gli ottomani nel 1517 avevano atterrato l'imperio de'Mamalucchi in Egitto. Solimano si era avvisato di tirare a Costantinopoli tatto il commercio dell'Asia. Cinquantamila persone lavoravano indarno a scavare un canale che congiungesse il mar Rosso col Mediterraneo. Con questo disegno proibiva a tutti i forestieri che nulla comperassero in Egitto o nella Soria, e tutte le mercatanzie che arrivavano nei porti di quelle due province facevale trasportare a Costantinopoli; della qual cosa i veneziani non solamente seppero ritrarlo, ed ottenere licenza di commerciare liberamente in quegli scali, ma acquistarono novelli vantaggi, e il Gran Signore permise che portassero fuori il nitro, i grani e alcuni altri articoli. Dopo che i turchi furono signori di que paesi, nacque tra essi e i veneziani il comune interesse di contendere ai portoghesi il commercio dell'Asia.

Quando Ĉarlo V ritornò in Italia nel 1533 per conferire nuovamente col papa, la repubblica lo fece sommamente onorare al suo passaggio; ma schifò attenta di metter mano nella lega ch'egli voleva formare contro quelli che chiamava i nemici dell'impero. Cesare volendo rendere al soldano sospetti i veneziani, acciocchè con lui si congiungessero contro gl'infedeli, fece spargere che e'fossero con lui d'accordo. Solimano ne pigliò pelo, ma al senato riuscì a tornarlo in fidanza.

Ancora qualche ubbia si sollevò tra la Porta e la repubblica, segnatamente quando una squadra veneziana incontratasi di notte con alcune galera turche, che prese per corsareccie, le assail, ne mandò due di traverso e cinque ne prese. Riconosciuto lo sbaglio, si riparò alla meglio; si rimandarono le galere e i prigioni, de' feriti si ebbe ogni più nobil cura. Queste riparazioni furono gradite, e Solimano che udita appena quella zuffa aveva fatto staggire tutti i vascelli veneziani che erano ne'suoi porti, gli fece prosciogliere.

In quel mezzo gli eserciti ottomani ed austriaci combattevansi con varia fortuna, e Solimano dopo avere assediata Vienna s'indirizzò contro la capitale della Persia. Un avvenimento accaduto verso il fine del 1533 nell'Italia rinnovò le angustie dei veneziani. Premeva assai ad essi che i cesariani lasciassero liberi il castello di Milano e la città di Como che ancora si tenevano, pretestando l'imperatore che il duca era ancora debitore con luidi molte monete su que' seicentomila ducati stipulati nell'accordo di Bologna. E' prestarono al duca cencinquantamila stara di sale che distribuì a'suoi sudditi, e col danaro che ne ritrasse potè sdebitarsi coll'imperatore: così la Lombardia fu al tutto sgombera dall'armi forestiere; ma Francesco di Francia, avvantaggiandosi della pressura sotto cui l'imperatore teneva il duca, l'andava tentando ad unirsi con seco, e manteneva alla corte dello Sforza un suo ágente segretamente accreditato. Carlo che n'ebbe avviso, indirizzò al duca di così severi minacci, che il principe per discolparsene brigò il francese in una schermaglia nella quale egli lasciò per morto il suo avversario: siccome non era rivestito di nessun carattere pubblico, fu arrestato, processato, decapitato. Il re furibondo di quell'oltraggio, si voltò contro l'Italia per vendicare quella violazione del diritto delle genti. Il duca di Savoia, dicesi, gli ricusò il passo, e i suoi stati furono di presente assaliti (1).

<sup>(1)</sup> L'origine di questa guerra è caposta con molta negligenza non solamente, ma colla massima superficialità; perocché sebbene Francesco I avesse piuttosto le qualità di un cavaliere da romanzo, che le convenienti a chi deve governare un gran popolo, né la prudenza fosse la principale sua virtù, il supporre che volesse imprendere una guerra per una così leggier cagione è un trattarlo non dico da imbecille, ma da pazzo. Codesto suo agente che era un certo Maraviglia, per dir vero fu processato con troppa fretta per convincereci che la sentenza fosse giusta,

II. (1535) In questo mezzo moriva senza prole Francesco Sforza, la qual morte poneva fine alla contesa che il re aveva seco lui, ma suscitava in campo quanto era stato felicemente definito a Bologna rispetto alla signoria del Milanese. La repubblica mandò a scandagliar Cesare per indagarne i pensieri, e n'ebbe una risposta assai moderata per togliere ogni argomento di querela, ma non al tutto dissipare l'inquietudine; disse, che quando fosse per usare il suo diritto nel dare il ducato di Milano, farebbe in modo che soddisfacesse agli stati d'Italia e principalmente alla repubblica. Queste parole non conferivano molta certezza, ma bisognava star contenti della promessa che quella corona sarebbe data al principe più opportuno a mantener la pace nella penisola, e nel medesimo tempo l'imperatore essendosi proposto di anticipare con una lega contro chiunque si ardisse turbare quella pace, non vi fu verso di scansarla (1).

d'altronde Carlo V e i auoi ufficiali più che la giustizia, aveano a cuore l'interesse. Giò nondimeno il re contava il supplizio del Maraviglia, che negava però avesse alcun suo mandato, tra i molti suoi gravami contro Cesare, non siccome cagione della guerra, la quale era il ducato di Milano che diceva esser suo per credità o per concessione imperiale. E i motivi ostili contro il duca di Savoia non era giù il passo negatogli, ma le ragioni che aveva o che pretendeva di avere su una parte degli stati di lui come Kirza, Villafranca, la contea d'asti. (Trad.)

(W. Borra, tom. 1, p. 1005 Grovo, lib. 34 pag. 385.)
(1) L'autore copia tutlo questo dal Pavra, ma lo copia a modo suo, cioè in un senso contrario. Ecco per intiero le parole dello storio veneziano: Grandisismo travaglio, dic'egli, sentirono i veneziani per la morte del
duca, perche a avendo sostenuta tanto tempo con gravis-

Tutte le quali cose doveano dispiacere al re di Francia che per la vacanza del ducato di Milano veggendo rifiorire le sue speranze invocavane l'investizione pel duca d'Orleans suo secondogenito. Cesare invece di un positivo rifiuto, pensò di stirare in lungo proponendo l'investitura non pel

» sime spese ed incomodi la guerra a questo fine, che in » quello stato fosse posto un signore particolare ed Ita-» liano, vedevano per la morte del duca ritornare in nuova » dubbi e difficultà questo loro desiderio ed apparecchiarsi occasione o forse necessità di dovere ripigliar l'armi. " Però giunto che fu Cesare a Napoli, gli fecero rappren sentare il loro desiderio e lo stato delle cose d'Italia. " pregandolo a ritrovar modo di conservare quella pace. o che egli stesso aveva introdotta e della quale si mostrava " tanto desideroso. A queste cose fu da Cesare risposto. n che come a se apparteneva, come a signore di quel " fcudo, la cura di provvedere a quello stato, così desi-» derava di far cosa che potesse piacere a principi Ita-» liani, ed a' vineziani principalmente; però udirebbe von lontieri ciò che fosse da loro ricordato per esser più » certo di fermare le cosa secondo il bisogno d'Italia e l'in-» tenzione loro; ma il senato come grandemente deside-» rava che ad un particolar signore ritornasse il ducato " di Milano, così non potendo ben conoscere quali fos-» sero, ne volendo, e per avventura con poco profitto, of-» feudere l'animo di lui o di altri, stava fermo in questa n generale proposta, che si investisse di quello stato per-n sona che fosse giudicata a proposito per la quiete d'I-" talia: però tutto che andassero i quattro ambasciatori n eletti a Napoli, non fu loro commesso cosa alcuna in-» torno a questa trattazione, di che prendendo l'imperao tore qualche meraviglia e desideroso di conciliarsi presso » a vineziani nuova grazia, come portava la occasione, » promosse egli nuovi ragionamenti di questo negozio, » concludendo infine come altre voltre aveva detto, che » stando ancora fra se irresoluto a chi dar si dovesse il » dueato di Milano, volontieri udirebbe ricordare dal se-» nato alcuna cosa, e metterebbe in molta considerazione » ciò che da lui fosse stato proposto e consigliato. E poco duca d'Orleans, ma per quello di Angolemo suo fratello minore, adducendo per giustificare tuesta preferenza che il duca d'Orleans avendosi sposata Caterina de'Medici, avrebbe potuto un giorno mover pretese sulla Toscana, perciò non esser prudente di conferirgii adesso un dominio tanto im-

» appresso crescendo i sospetti de' moti francesi, Cesare » ricercò i vineziani, che come per la morte del ponte-» fice erasi rinovata tra loro la lega, così ora per la » morte del duca di Milano s'avesse a fare il medesimo: » desiderare ciò per meglio assicurare, le cose d'Italia e » per levare ogni occasione a chi avesse animo di stur-» bare la quiete nella quale allora si viveva, della qual » mente, perche erano similmente i vineziani, però volsero » satisfarue Cesare confirmando la lega colle istesse prime » condizioni, e riservando in essa onoratissimo luogo al » pontefice ed a chi fosse eletto duca di Milano. Fu stimato buon consiglio concedere alle prime sue instanze " quanto ricercava Cesare, così per dimostrare con questa » prontezza una ben affetta volontà verso di lui, come n ancora per fuggire l'occasione d'avere a trattare questo » negozio in Roma, ove era presto per transferirsi Cesawre; il che non sarebbe manonto di qualche sospetto » presso ai turchi, per le ordinarie pratiche di leghe so-» lite ad esser proposte da pontefici, benche molti anni or-" mai senza alcun profitto ".

Ultre alla verità che campeggia in questa narrazione, può il lettore conoscere quanto fosse l'accorgimento e l'antiveggenza del senato ceneziano. Quanto poi alla lega dalla quale secondo il Data non potevano i veneziani scansare, il Scom, storico fiorentino, con assai minor modestia del Pauvra dice schiettamente che l'imperatore l'aveva rieerca ai veneziani perche di loro tomosa più che d'ogni altro che avesse impero in cristianità. Convenendo che ci sia un po' di esagerazione in questa sentenza, sogiungerò che il Govo, storico elegantissimo chi adulatose stipendiato di Carlo V, ci dice ad ogni passo come quell'astutussimo Cesare temesse di aversi i veneziani contrari, e quanto adoperasse per averne e conservarane l'amicizia. Poi, France-sco I gli considerò sempre come il principale appoggio dei suoi disegni in Italia. \*\*

portante com'era il Milanese. Io non so come Garlo l'avrebbe scappata se il re l'avesse' pigliato come avrebbe dovuto pigliarlo in parola; ma nol fece, e profittandosi delle rotture che si era mantenute col duca di Savoia, mandò nuove forze in Italia. Carlo, che allora era a Roma, balzò in Piemonte, raunò duemila cinquecento uomini d'arme e quarantamila di fanteria, costrinse parte dei francesi a rivarcare le Alpi, inseguilli nella Provenza, gli battè a Frejus, e andò a campo sotto Arli e Marsiglia. Questa impresa riusci non altramente di quella del contestabile di Borbone.

Dopo essersi assottigliati con inutili sforzi per avere qualche piazza importante, le genti dell'imperatore diedero di volta in Italia, dove restavano ancora alcune poste di francesi; e Carlo V imbarcossi a Genova per ritornare in Ispagna.

I veneziani per l'obbligo contratto di osservare la pace dell'Italia contro chi venisse a perturbarla, erano stati invitati dall'imperatore a pigliar causa in quella guerra, ma ei si ristrinsero a mandare sei mila uomini dalla parte di Brescia, a guardia, dicevano, del Milanese.

III. Fráncesco non omise di trar vantaggio della guerra che, inimicando Carlo e Solimano, offerivagli un naturale alleato. Indusse la Porta a voltare le sue armi contro il regno di Napoli, e fece sentire essere di estrema importanza il traspinare i veneziani contro l'imperatore. Da quel punto ricominciarono tutte le difficultà provate dalla repubblica per restarsi neutrale in mezzo a grandi potenze, che si ordinavano alla pugna innanzi alle sue porte.

Talora il sultano distingueva con seghi di fiducia e con carèzze l'oratore veneziano, talora mostrava di raffreddassi ed anche di averne collera; si confiscavano mercatanzie, le navi sotto vari pretesti si staggivano, il commercio veneziano era esposto alle avanie, le esportazioni della Soria aggravate di un nuovo dazio del dieci per cento (1).

Cionondimeno in tutta l'Europa non d'altro si vociferava che degli apparecchi di guerra, i quali si andavano facendo nei porti dell'ottomano impero. Parlavasi di una flotta di trecento vele; assicuravasi-esservisi imbarcati materiali di assedio; era certo che il Beglerbei della Romelia faceva disporre a Sofia gli alloggiamenti del Gran Signore. Ignoravasi su qual parte d'Europa sarebbe andato a rompere quel nembo. Cesare assembrava un esercito a Napoli, e tutte le galere di Spagna, Genovă, Sicilia e Malta si raccoglievano sotto i comandamenti di Andrea Doria.

I veneziafi dal canto loro, quantunque non fosse guerra con alcuno, aumentavano l'armata a cento galere, e levavano ottomila uomini per ingrossare la guernigioni delle loro colonie, i quali preparatiri recando gravissima spesa, il governo dopo aver tassate le città, le corporazioni ed il clero ricorse al mezzo di vendere alcune dignità: si crearono per dodici mila. ducati ciascuno tre nuovi

Describe Cong

<sup>(1)</sup> L'autore tace prudentemente che queste vessazioni de'turchi erano consigliate dall'ambasciator francese a Costantinopoli.

<sup>(</sup>V. PARUTA, lib. 7. SEGRI, lib. 8. BOTTA, lib. 1.)

procuratori di san Marco. Ciò cra mettere all'incanto la seconda dignità della repubblica. (:)

L'armata veneta fu divisa in due squadre, l'una di cinquantaquattro galere e qualche altri legui armati sotto il governo di Gerolamo Pesaro, capitano generale di mare, incrociava sotto Corfu;

"(1) Questo spediente non era poi tanto degno di riprensione come sembra allo storico. I procuratori di San
Marco crano sempre nove, e si dicevano procuratori per
merito; quelli per denaro variavano di numero secondo i
casi, e non avevano che un titolo onorato, aggiungendol?
come coadiutori ad alcune delle tre procurazie; così che
alla fin dei conti cra un tessare la vantia degli opulenti
patrizi per sovvenire ai bisogni dello stato. Infatti morendo alcuni di questi procuratori per denaro non li veniva dato alcun successore, all'incontro se moriva uno
dei nove per merito il maggior consiglio lo sastituiva immediatamente con una nuova seclta, e quand'anche vi
fossero procuratori per denaro in gran numero. Ecco it
decreto del senato per la nominazione di questi tre procuratori.

1522. IX. Juny. M. C.

« Continuano le occorentie de ogni parte come é bennoto à cadauno, di sorte che é più che necessario far buona provisione de danari per cose nostre si da mar come da terra et però,

» L'anderà parte, che far si debbano tre procuratori di san Marco uno per procuratia, ed uno per conseglio per tessera, come et quando parcrà al collegio nostro. Et possono esser tobit de ogni luogo officio excepti padre, fiol, et fratello di alcun delli procuratori che si attrovano pronti. Et non possa officiri alcun maneo di ducati 12,000 per impresito, la metà di quali debbano exbersar il giorno immediate sequente da pòl la sua electione; el resto fra giorni otto subsequenti secondo la forma delli altri et il danaro in altro non si possa spender che nelle pronte occorentie si da mar come da terra sotto le pene diferenti. Et la presente parte non si intenda presa se la non sarà et presa nel nostro mazor consiglio », (Dalla raccolta Tirenco. (Trad.)

DARU, T. V.

l'altra comandata da Giovanni Vitturi, capitano del golfo, di quarantasei galere e sei vascelli, teneva la stazione medesima della prima, ma poi ne fu staccata per sopravegliare alla sicurtà del littorale della Dalmazia.

Se debbesi giudicare dall'evento, fu errore dividere così le sue forze; non s'ignorava quanto l'armata ottomana formidabil fosse; nè essere soverchie tutte insieme le navi di san Marco per combatterla, nel supposto che la guerra scoppiasse; e diversamente, non occorrevano di protezione i lidi della Dalmazia. Altronde un rispettabile navilio stanziato alle porte del golfo, ne difendeva meglio le rive, che due squadre poste a scaglioni. Sentiva il governo gl'inconvenienti di queste misure, però mandava al generalissimo facoltà, tosto che ne abbisognasse, di chiamare a sè il capitano del golfo; raccomandava aucora si tenesse al tiro di potersi congiungere alla flotta imperiale, posto il caso che le due potenze dovessero operare di accordo. Tale era la disposizione delle forze veneziane, quando un immenso navilio spiegando le lunate insegne appariva alle alture dello Zante nella primavera del 1537.

IV. Francesco I coglieva il momento per muovere nuove istanze alla repubblica affine di traria dalla sua. Profferiva in prezzo della sua cooperazione al conquisto del Milanese, Cremona, il territorio fra l'Oglio, il Po e l'Adda, aiuti per ricuperare Cervia e Ravenna, i porti della Puglia, e finalmente certificavala dell'amistà degli ottomani (v).

<sup>(1)</sup> Vedi Esoriazione di M. Bartolomeo CAVALCANTE alla

Non stentò il senato a giudicare che il re prometteva oltre la sua possa. I conquisti di Cremona e delle rive dell'Adda furono già funesti alla repubblica; nè v'era apparenza che non possicdendo lui in quel punto cosa alcuna di qua dai monti, potesse ampliar lei di nuovi acquisti.

Per l'amistà dei turchi, i veneziani nulla avevano fatto per perderla, nè vedevasi perchè Solimano dovesse scegliere a talento del re francese gli amici o i nemici. Una fondata ragione lasciava sperare che non avrebbe assalito la repubblica, perocchè la flotta ottomana essendo incomparabilmente superiore a quella di Cesare, era da credersi che certo del vantaggio finchè non si avesse i veneziani per contrari, non avrebbe voluto obbligarli a congiungersi con l'imperatore. Per le quali cose risposero a Francia che continuavano arestar neutrali, usando l'arte di coprire quel rifutto con espressioni di affetto.

L'armata turchesca lasciati i paraggi dello Zante, salì a tramontana e parve in vista a Corfü. Sfilando sotto quella piazza salutò i forti coi soliti colpi di cannone, la terra rispose al saluto, e il governatore fatto sicuro delle amichevoli disposizioni degli ottomati mandò a complimentare il capitano pascià, e in quella medesima occasione a querelarsi di alcuni marinai turchi che avevano commesso alcuni disordini sulle coste dell'isola; un momento poi vari di quei miserabili furono immomento poi vari di quei miserabili furono im-

Signoria di Venezia a nome del re di Francia per la consederazione contro l'imperatore.

<sup>(</sup>MS, della bibl. del re N.9 1007  $\frac{H}{261}$ )

piccati all'antenna maestra della capitana, e la flotta si allontanò.

L'esercito del Gran Signore accampava sulle rive dell' Albania, al luogo della Vallona, alcune leghe sopra a Corfu, sul sito ove le coste della Grecia a quelle dell' Italia si appropinguano per formare l'ingresso del golfo di Venezia. Di colà Solimano faceva passar genti sull'opposto lido per attaccare la Puglia, e ottanta delle sue galere erano già stazionate nel golfo di Taranto. La comunicazione dei due eserciti, l'approviggionamento del campo e della flotta, davano luogo a un moto continuo di bastimenti. che andavano e venivano traverso la stazione veneziana. Era difficile che nulla accadesse. Una galera di san Marco incontratasi per mala ventura in un navilio turchesco carico di vettovaglie, nè avendo questo voluto, secondo l'usanza di mare del rispetto che le navi onerarie devono a quelle di guerra, abbassare le vele, tirato contro di esso il cannone grosso da prua, la colò in fondo. Il sultano era già indisposto contro ai veneziani perchè avea sorprese lettere di Andrea Doria al generalissimo della repubblica, dalle quali appariva que' due ammiragli essere di perfetto accordo. Per vero non era così, ma il Doria avea scritte e a studio lasciate intercettare quelle lettere, acciocchè l'ira dei turchi forzasse i veneziani a pigliar parte coll'imperatore. Il Gran Signore incollerito che un bastimento con sua bandiera fosse stato assalito da una galera veneziana, proruppe in minacci, e mandò uno de' suoi dragomanni a chiedere satisfazione dell'oltraggio.

Per nuove malignità della fortuna quel messag-

giero si affacciò all'ingresso del canale di Corfu con tre galere, che sembra non facessero i consueti segnali. Quattro galere veneziane che stavano a guardia le assalirono, ed esse, presa la fuga, governarono tanto male che audarono a rompere sulla vicina costa della Cimara, dove gli abitatori semi-selvaggi, anzichè soccorrerli gli fecero schiavi. Arrivava intanto il Doria che s'impodestò delle naufragate navi e seco via le condusse.

Pesaro disperato di questo nuovo incidente, fece dare a libertà gli equipaggi, ma non potè rendere le galere; prevedendo dover tosto scoppiare l'ira di Solimano, raunò tutte le sue forze, veleggiò per congiungersi colla flotta stauziata in Dal-

mazia, ed ebbe i venti contrari.

Era notte, e la sua vanguardia ferma in sull'ancore, s'incontrò improvvisamente in una galera la quale dimandando l'un dopo l'altro in lingua italiana, che legni erano quelli, fu risposto, che erano de' veneziani; giunta innanzi alla galera del provveditore Alessandro Contarini, chiese egli pure chi ci si fossero; nessuua risposta: ma cercando d'allargarsi da essa, poco appresso de scaricarono contra i pezzi più grossi. Allora il Contarini rinforzata la voga andò ad investire la galea che s' era dichiarata nemica, e dopo lunga contesa la conquistò con la morte di quasi tutti i turchi. Si trovò che non solo la galea era turca, ma quella medesima apparecchiata pel Gran Signore.

All'indomani Pesaro si scontrò con ottanta galere turche che venivano a piene vele contro di lui. In dubbio tra il combattere o il ritirarsi, deliberò pel ritirarsi; ma troppo tardi, acciocchè tutte le sue navi potessero scampare dal nemico: quattro furono prese, e una quinta disgiunta dalla flotta andò a salvarsi in Otranto. Par bene che questa disgrazia non sarebbe intervenuta, se il capitano generale avesse potuto ordinare le sue cento vele e sfidar la battaglia. Anzi è più verosimile che il nemico non lo avrebbe assalito. La divisione delle loro forze dava ai veneziani un torto di più, quello della fuga dopo essere capitati in più atti che avevano l'apparenza di ostilità.

V. (1537) Furono questi successi a Venezia generalmente intesi con grandissimo dispiacere. Solimano voleva una satisfazione luminosa, e chiedevala con alterigia. Il senato non considerando che scoraggiva gli ufficiali e accresceva l'arroganza del sultano, fece trasferire in ferri a Venezia i capitani de' quali i turchi si querelavano. Invece di ammansarsi a queste sommessioni, Solimano trasportò il suo campo a Butrintò, in faccia a Corfù; la sua armata afferrò l'isola e sbarcovvi cinquemila uomini e trenta pezzi di artiglieria. Tutto ciò non bastava per soggiogare una piazza custodita da quattromila uomini e ben munita, ma le genti sbarcate poteansi contare per la vanguardia, e sapevasi da quello che avevano fatto a Rodi che i turchi negli assedi vigorosamente operavano.

Il senato mandava al suo capitan generale che assembrasse ogni sua forza, colla flotta cesariana sulle coste dell'Italia si congiungesse e si azzufiasse col nemico. Doria invece di porger mano, si ritirò a Napoli, poi a Genova, pretestando il bisogno di rintoppare le navi. Nò le istanze de genereli, nè una lettera scritta di propria mano del papa, nulla potè farlo trattenere. Ingrossata di alcune galere l'armata veneziana, disponevasi al rischio di un'azione terminativa, quando con maraviglia furono veduti i turchi ch'erano a Corfù rimbarcarsi ed andarsene; il qual mutamento era l'effetto della rivalità tra l'ammiraglio Barbarossa e il gran visir. Si era il primo adoperato con ogni mezzo a indurre il soldano a rompere coi veneziani; l'altro, a cui conveniva di attraversare le mire ed i successi del suo rivale, instava sempre nel far sentire al suo signore, Corfù essere capace di una lunga difesa, dovervisi consumare un esercito già sfinito per una penosa guerra, essere imprudenza brigarsi colla repubblica quando era collegala coll'imperatore, e bastare alla dignità della Porta, che ottenesse un ampio satisfacimento degli atti onde i veneziani si accusavano (1). Il bailo di Costantinopoli che aveva seguitato il Gran Signore non mancò dal promettere tutto che si volle, e Solimano senza badare se quelle promesse si sarebbono effettuate (2), se ne ritornò nella sua

<sup>(1)</sup> A queste ragioni bisognava oggiungere che i venteziani aveano riportati diversi vantaggi sui turchi in Dalmazia, che i turchi aveano già perduto inutilmente moltasima gente sotto Corfà, si per l'effetto delle malattic e dei patimenti che per la vigorosa difesa fatta da Babbona di Naldo, e che finalmente dava apprensione a Solimano la lega che il papa ed i veneziani andavano promovendo contro di lui.

<sup>(</sup>a) Poche pagine indietro ci pinse il Davi Francesco I come un pazzo che intraprende una guerra per vendicare un uomo oscuro perito sul patibolo, di cui l'innocenza era dubbia, e nemmeno suo suddito; qui ci presenta Solimano, il più avreduto e sagace monarca dei turchi, come un

capitale e fece rimbarcare le sue genti che con loro condussero in schiavitù quindicimila sventurati contadini racimolati nell'isola.

Così intanto che per la mala intelligenza i generali cristiani fallivano l'occasione di dar battaglia, la gelosia del visir e dell'ammiraglio ottomano crano cagione che fosse levato l'assedio di Corfu. Barbarossa andò a sfogare la sua rabbia sulle isole veneziane dell'Arcipelago, che saccheggiò spietatamente, e i veneziani per rappresaglia presero Scardona sulle coste della Dalmazia e ne trucidarono il presidio de' turchi, quantunque si fosse reso salva la vita (1).

Il ritirarsi dei turchi facea travedere possibile un componimento, e quegli sterminii erano indizi

che cosa avrebbe fruttato la guerra.

VI. L'inverno tra il 1537 e il 1538 si consumò in diliberazioni o più presto in dubbiezze sul paritto da prendersi. Il gran visir reiterava che si poteva ottener la pace, mandando un ambasciatore, il re di Francia istigava la repubblica a non dar più aiuto a Cesare, la cui possanza era già tanto formidabile, e smascherata l'ambizione; ma l'imperatore e il papa dimostravano, andarci di

imbecille, che si fida alle promesse private di un ambaseiatore senza curarsi se saranno accettate od adempiute; ciò non è vero.

perdettero Clissa. (Trad.)

Il bailo Canale non promise niente, e le proposte di pace furono promosse al bailo dal gran visir, per ordine del sultano prima a Corfú e poi a Costantinopoli Canale spedi le lettere a Venezia, dove dopo matura deliberazione fu deciso di proseguire la guerra. (Trad.) (1) Presero anche Ostrovizza e alcune altre terre, ma

quello della cristianità e l'esistenza della repubblica nel non opporsi alla piena turchesca che si sbandava su tutta l'Europa. Oltrechè non si poteva più ritardare di far argine, non era da sperarsi più bella occasione di questa per farlo con vantaggio: l'Europa in pace per la sospensione di offese tra Cesaro e il re; dalla fortuna raccolte nelle stesse mani le forze di Spagna, Genova, Napoli, Fiandra e Germania; i veneziani quale volersi più poderoso alleato? Niuno maggior vantaggio in una guerra della certezza di vedere concorrere al medesimo scopo tutte quelle forze, mosse da una sola volontà!

Da un lato la Porta offeriva la pace al costo di nessun sacrifizio: dall'altro proponevasi una guerra di cui gli accidenti erano incerti e forse tali di accrescere la possanza di Carlo. È chiaro che la quistione ridotta a termini così semplici non poteva essere dubbia. Ma una lega coll'imperatore poteva avere i suoi vantaggi, l'amicizia coi turchi poteva essere incerta e pericolosa. Quelli che giudicavano doversi mostrare buoni denti alla Porta, parlarono con tanta forza in senato, che i partegiani della pace si ridussero a chiedere che fosse data autorità all'ambasciatore, non di offrire satisfazione dei pretesi oltraggi della repubblica, ma di dichiarare che mai Venezia ebbe intenzione di rompere colla Porta ottomana, che gli accidenti di cui si lagnavano furono a caso, e il sultano giusto abbastanza per non trovarvi un motivo di guerra tra le due nazioni, e sperarsi che restituirebbe a libertà i negozianti veneziani arrestati nel suo impero, e ristabilirebbonsi in ciascuno loro privilegio.

Questo parere, ragionevolissimo per certo, su lungamente discusso e sinalmente rigettato appena per due voti di più (1); ma scartata questa proposta, restava a decidersi il partito da seguitare. L'imperatore e il papa proponevano una lega, nella quale le tre potenze a spese comuni farebbono la guerra, e le loro forze sotto uno stesso generale riunirebbono. La difficoltà di accordarsi su questi due oggetti, su cagione che i veneziani tirassero ancora in lungo. Finalmente convennero che Andrea Doria governerebbe la guerra marittima; che il duca di Urbino, generale della repubblica, sarebbe capitano delle truppe da sbarco, e per le spese, a Cesare la metà, al papa una sesta parte, il resto ai veneziani, cioè un terzo.

Mentre si stavano per conchiudere queste cose, giunse inaspettatamente a Venezia un dragomanno della repubblica chiedendo risposta alle proposizioni pacifiche del gran visir. A buon dritto si maravigliavano a Costantinopoli di un silenzio che o troppa perplessità o troppa alterigia dinotava; continuava tuttavia la medesima buona disposizione verso la repubblica. Convenne dunque al senato ripigliare le deliberazioni. I savi grandi proponevano di dar ordine al bailo di negoziare l'accordo. Marc'Antonio Cornaro parlò in questa sentenza (3):

(2) Questo e il seguente discorso sono cavati dal lib. 9 della Storia vineziana di Paolo Paretta scrittore del seguente secolo e procuratore di san Marco.

guente secoto e procuratore di san marco

<sup>(1)</sup> Nicolò Barbadico autore della vita del Gritti dice che la deliberazione non passò che per un voto, e che poi fu ordinato che fosse d'uopo una maggioria più considerevole per decidere le cose importanti.

« Io confesso di non conoscere la cagione perchè ora si vogli usare consiglio diverso da quello che finora abbianno seguito, poichè lo stato delle cose e i rispetti che ne mossero allora, o sono i medesimi, o se pur devono venire in considerazione nuovi accidenti, questi sono tali che puonno maggiormente confermarne nell'istessa opinione.

" Noi, non per volontà, non per elezione nostra, non per isperanza d'allargare i confini al nostro imperio, abbiamo prese l'armi, pubblicata la guerra rotta co' turchi, ma tirati a viva forza per difendere lo stato, la libertà e le cose nostre. Però, quando nel levarsi del campo da Corfù ci furono da Aiace bascià proposti ragionamenti di pace, noi avendo con ragione questa proposta sospetta, nè persuadendoci dagli autori della guerra desiderarsi quasi nel medesimo tempo la pace, niun pensiero ponessimo a tale invito, continuando tuttavia nelle provvisioni della guerra e nella trattazione della lega; vennero poco appresso altre lettere del nostro bailo con avviso di nuova pratica d'accordo, promessagli dapoi il giungere del Signore in Costantinopoli: fu di nuovo portata la cosa al senato, fu con molta maturità, con molte consulte, con la disputa de' principalissimi senatori ventilata e discussa, e fu risolto finalmente di voler continuare nello stesso proposito, di non prestare l'orecchie a tali ragionamenti, temendosi che il porre la cosa in negozio, altro non fosse che lasciarsi addormentare da queste vane speranze di pace e dare occasione di trattare con negligenza le provvisioni d'una guerra grave e pericolosa, nella quale siamo entrati, e conveniamo continuare tuttavia per grande necessità, non volendo abbandonare noi stessi; onde per dimostrare maggiormente questa nostra costante e risoluta volontà di volere la lega co'cristiani, e non la pace coi turchi, e per mettere noi medesimi in certa necessità di seguire questo consiglio, volemmo comunicare gli avvisi del nostro bailo e le cose che ne erano messe innanzi al pontefice e all'imperatore, eccitandogli colle nostre offerte e col nostro esempio a dover provvedere a tutte le cose opportune, non pure a difendersi, ma per fare a turchi gagliardamente la guerra: ora dopo essere ormai più di quattro mesi passati che ci furono promosse le prime pratiche, dapoi avere perinesso che la nostra armata e i nostri soldati espugnino le terre de'turchi, quando si può credere con ragione che nell'animo altero di Solimano debba essere acceso sdegno maggiore contra di noi, per quel dispregio che stimeranno i turchi esser fatto alla loro grandezza con tanta dilazione che si è interposta alla loro risposta, dopo avere così costantemente affermato di non volere con altro che con la guerra assicurare i nostri pericoli, rifiutati i consigli del pontefice e dell'imperatore che da principio inclinavano alla pace, e con modesto avvertimento ne persuadevano ad abbracciarla; dopo, dico, avere con tali operazioni serrata a noi stessi questa strada dell'accordo, e tagliato del tutto il filo di questa trattazione, vorremo ripigliare questi ragionamenti, quasi che l'accordare ora sia in nostra mano, e che col mutare opinione possiamo assicurare facilmente i nostri pericoli e ritornare le cose nostre al pristino stato di pace e di tranquillità?

" Potevano forse questi pensieri aver luogo, quando dall'importuna partita del Doria, dalla irresoluzione del pontefice in aiutarci con i sussidii del nostro clero, dall'ardore col quale procedeva la guerra del Piemonte, tenendosi in essa occupate le forze di due maggiori principi di cristianità, dal trovarsi molti de'nostri luoghi ancora sforniti di sufficienti presidii, pareva che fossimo da potentissime cagioni sospinti alla trattazione della pace; in modo che appresso il mondo tutto sarebbe stata tale nostra operazione, se non lodata, certo giustificata assai. Ma ora che è mutata la condizione e lo stato delle cose, che l'imperatore biasimando egli stesso le operazioni del ministro, si mostra pronto in voler sostentare con noi questa guerra, che il pontefice è condisceso a quelle cose di che è stato da noi ricercato, e che il negozio della lega è già condotto così vicino alla conchiusione, ora che è fatta la tregua tra Cesare e il re di Francia con qualche speranza che dietro questa possa seguire la concordia e la pace, ora che abbiamo, la Iddio mercè, fornite e di soldati e di munizioni le nostre fortezze di mare; volere pensare a quel partito, nel quale tutte queste cose contrarie non sono state bastanti di trarci, sarebbe per certo consiglio troppo inopportuno, troppo vile, troppo indegno di quella costanza e gravità, colla quale è solito di procedere questo senato.

"Ma, di grazia, quando anco cessassero tali rispetti, i quali però si vede concorrere tutti in questa deliberazione, ed esser molto gravi ed importanti, consideriamo quale speranza aver si possa

di condurre questa trattazione a buon fine; e quando pur ella si conducesse, quale sicurtà, qual vera quiete una tale pace aver si potrebbe? ed all'incontro, quali danni da questo negozio vanamente intrapreso sentirne possono le cose nostre? Noi veggiamo, quanto male affetti si mostrino ora i turchi contra di noi, avendo cercata occasione alla guerra per levarci alcuna parte del nostro stato: essi hanno senza occasione alcuna ritenute le nostre navi e i nostri mercanti, usurpatisi contro la ragione delle genti le loro facoltà violando la fede pubblica; non è chiaro segno che ora disprezzino la nostra nazione e il nostro commercio, l'avere immoderatamente accresciuti i dazi alle mercanzie che si traggono da'loro paesi per questa città, l'avere ritenuti due nostri baili, assicurati dalle capitolazioni della pace, e postili prigioni nelle torri del mar Maggiore in compagnia di vilissimi nomini, l'avere tagliata così crudelmente e barbaramente la testa ai sopracomiti delle nostre galee prese nel disordine di quella notte, senza che a tale atto precedesse alcuna aperta e pubblica rottura della pace? Ma che vo io l'altre cose commemorando? Non aveva Solimano promesso di aspettare il ritorno dell'Orsino, mandatoci dal bailo con consenso, anzi pur con ordine di lui, per intendere come fossero da noi giustificate le operazioni de'nostri ministri, e quale fosse l'opinione di questo senato intorno alla pace o alla guerra? Nondimeno non aspettata alcuna risposta da noi, furiosamente si mosse a . mandare la sua armata sopra Corfù, facendoci scopertamente la guerra ed escrcitando con sdegno e con rabbia le armi sue contro i nostri poveri sudditi; ed ora crederemo noi alla fede di questa gente barbara ed infedele poter fidare la sicurtà delle cose nostre? Ci persuaderemo che questi ci propongano pace per desiderio d'esserci amici,

e con animo sincero di osservarla?

" Altri per certo sono i loro fini, altri e molto diversi i loro pensieri; hanno volto l'animo allo stato nostro, vorrebbono opprimere questa repubblica, dalla quale par loro di ricevere qualche contrapeso nelle forze di mare, e non leggieri impedimento a'loro disegni di farsi monarchi di tutti i paesi: ma per abbassare noi più facilmente, cercano con ogni artificio possibile di separarci dall'amicizia degli altri principi cristiani, per assalirne poi soli, destituti d'ogni aiuto e d'ogni presidio: però niuna cosa lasciano addietro onde possano dare occasione di gelosia e di diffidenza a quei principi, co' quali sanno benissimo trattarsi da noi la confederazione contra di loro, e per porre impedimento a quelle unioni, delle quali solo temono, non essendo alcun principe in cristianità per sè solo bastante a dare giusto contrapeso alle forze loro.

n Intendiamo farsi in Costantinopoli con sommo sforzo apparecchio d'esercito e d'armata; Barbarossa stare in pronto per uscire sul mare, come prima gli sia dalla stagione conceduto; le voci pubbliche di tutti non risuonare d'altro che di guerra, d'assalire Candia, di ritornare l'assedio a Corfu; e questi stimeremo noi pensieri ed operazioni convenienti a chi proponga con animo sincero la pace, e non piuttosto chiari segni di mala volontà e d'inganno? Ma se i più veri fini doi

turchi, come chiaramente si vede, mirano alla guerra, non alla pace, quale frutto possiamo persuaderci che sia per partorire questa nostra trattazione, nella quale, se sarà alle nostre parole prestata credeuza, verra insieme nell'animo dei nostri nemici a generarsi un perniciosissimo concetto di nostra grande debolezza, onde crescerà in loro l'ardire e l'animo d'opprimerei; ma se le avrano sospette, si accenderà maggiore sdegno contra di noi per stimarsi delusi con un negozio vano che non miri ad aleuna conclusione.

" Quando Maomette, quando Baiazette mossero l'armi contro la repubblica, essendo nato in loro, com'è ora in Solimano, qualche sospetto e timore dell'unione de' principi cristiani, ricorsero a questo stesso rimedio per disturbarla ed assicurarsene; furono essi i primi a promoverci ragionamenti di accordo ed a mostrare desiderio d'amicizia e di pace: si prestò a quelli l'orecchie, si pose la cosa in negozio; ma finalmente tardo si scoprì l'inganno, e senz'avere con l'attendere a tale pratica apportata mai alcuna sicurtà alle cose nostre, nè pur ritardate l'offese, si trovassimo con pari disavventura, ma con impari forze soli a sostenere l'empito dell'armi turchesche; onde nell'una guerra rimase la repubblica spogliata dell' isola di Negroponte, e nell'altra della maggior parte di ciò che possedeva nella Morea. Ma supponiamo ancora, benchè io per me non so accomodare il mio pensiero a tale speranza, che ora ne venisse fatto di ottenere la pace; quale pace, di grazia, sarà questa? quale sicurtà, quale quiete apporterà a'le cose nostre? Converremo tuttavia per timore della potenza che hanno i turchi nel mare e per la loro dubbiosa fede, versare del continuo nei travagli e nelle spese della guerra: ogni anno armate, presidii di soldati, fortificazioni, ogni cosa piena di sospetto; e se pur sarà a noi per qualche tempo osservata la fede, crediamo forse che questi perpetui nemici della quiete siano per lasciar riposare l'armi loro, e non piuttosto per volgerle in altra parte a'danni della cristianità? Osserveranno la pace colla repubblica, per avere maggiore comodità di fare la guerra all'imperatore occupato in altre guerre col re di Francia e privato de'nostri aiuti, per poter assalire la Puglia, e non trovando resistenza prendere qualche luogo forte e fermare un piede sicuro in Italia; onde finalmente l'avere a breve tempo differita la guerra, non servirà ad altro che ad accrescere la potenza de' turchi ed a tirarci addosso maggiore e più certa ruina.

" Poiché dunque è così innanzi condotta la pratica della lega, poichè si spera che possa farsi una sincera e ferma unione degli animi e delle forze de' principi della cristianità, poichè e ne' popoli nostri sudditi e ne' stranieri aucora si scopre tanta prontezza per fare questa guerra, e le nazioni oltramontane bellicose e potenti, come pur ora abbamo inteso de' polacchi e de' boemi, offeriscono di contribuire aiuti di genti e di denari, perché siamo ancora dubbiosi, perchè ci volgiamo ogni passo addietro, quasi temendo della nostra stessa ombra? Non vogliamo fare una volta prova della virtù e della fortuna di questa repubblica? Già possiamo esser fatti accorti che lo starsi noi, come abbiamo fatto molti anni, oziosi spettatori de' pe-

DARU, T. V.

ricoli altrui, ha ben potuto a breve tempo prolungarne i pericoli nostri; tuttavia ha poi fatto quelli stessi maggiori; e per certo fin tanto che non rimane questo nemico indebolito e spogliato dell'apparato marittimo, noi non siamo per ritrovare alcuna vera quiete o sicurtà.

"" Non deve tauto spaventarne la potenza dei turchi e le vittorie riportate dalla cristianità, che non sappiamo imalzarci a dar luogo ne' nostri animi a qualche speranza di bene; poiche sappiamo certo, non per vera virtù di guerra, ma per numero di soldati, con i quali, avendo anco sempre per somma lor ventura avuto a contrastare con un solo potentato, hanno sopravvanzato d' assai, essere questa gente per altro vile riuscita vittoriosa e formidabile; ma come saranno da forze uguali (potenta e con evità dire molto maggiori) combattuti, come avranno necessità d'occuparsi in più luoghi alla difesa delle cose proprie, scoprinassi facilmente la loro debolezza e viltà, ed il nostro errore.

"Ma quando si vede pure che i felici successi non corrispondono a tali speranze, con maggiore nostro vantaggio e con maggiore dignità, armati colle nostre e colle altrui forze, tratteremo in altro tempo la pace; e se non potrà l'amicizia degli altri principi esserci sufficiente presidio a fare la guerra, ne presterà qualche riputazione all'accordo; e se per poca ventura della repubblica non potremo riuscire con vittoria, mostreremo almeno d'avere avuto animo generoso; siechè alla nostra patria ed a questo senato si potrà desiderare sorte migliore, ma non consiglio nè ardire; nelle quali cose avendo corrisposto a quella opinione che ha il

mondo della prudenza e generosità nostra, si sarà (in quanto lo permettono le condizioni di questi tempi) sostentata la riputazione e la dignità pubblica ».

Fece grandissima impressione negli animi già a ciò disposti il parlare del Cornaro; ma poichè egli scese dall'aringo, Marco Foscari che era uno dei savi che proponevano il partito, uomo e per la cognizione delle lettere e per la degna amministrazione di molti carichi pubblici, di grande auto-

rità, così rispose:

«Ío non posso dire d'avere al presente mutata sentenza, poichè sempre fui di questa stessa opinione, che si dovesse rispondere alle lettere del bailo e non disprezzare il negozio della pace; ma dirò bene, che quando per l'addietro io avessi avuto parere diverso, vedo ora nuovi e tali accidenti, se noi interpretar gli vorremo secondo la verità non secondo il desiderio nostro, che questi mi persuaderebbero ad abbracciare quelle offerte che finora avessi rifiutate; ma essendo io già disposto, mi confermano molto nel medesimo mio proponimento: l'istesso credo avvenire a buona parte di questo senato, poichè la cosa venuta più volte a questo giudizio, di due soli voti è rimasa indecisa e indeterminata. Nè so ben conoscere da quale cagione nasca questa tauta e così estraordinaria confidenza di noi medesimi e delle nostre forze, questa tanta credenza che si presta alle parole e promesse di principi soliti spesso ad affermare anzi ciò che torna loro di comodo che sia creduto, che ciò che veramente hanno in animo di osservare; eppur la cosa è gravissima, e nella quale prendendosi

errore, sarebbe il tardo pentimento di molto danno, di non minore vergogna e di niun frutto. Temo io, signori, che da certa quasi fatale disposizione non siamo tirati alla nostra ruina: sappiamo pure che la nostra armata afflitta da pestilente infermità, è ridotta in debolissimo stato; che se vorremo rinforzarla, ci converrà valere de'soldati de' presidii ed indebolire la difesa delle principali fortezze dello stato di mare; e nondimeno si può dire che tutte ad un tempo stiano in pericolo, che a tutte sia bisogno di molta gente per guardarle e difenderle, poichè non sappiamo a quale parte sia per volgersi l'armata turchesca; il numero de'soldati che abbiamo è pochissimo per resistere in tanti luoghi a tante forze nemiche, e tuttavia a fatica possiamo tenere somministrate loro le paghe; onde ci conviene per tale cagione sopportare con dispiacere di tutti, che da'nostri capitani con licenziose parole sia intaccata la dignità della repubblica. Non ci ricordiamo di ciò che l'altro ieri in tale proposito, dolendosi che le paghe fossero troppo ritardate alle sue genti, ne scrisse Camillo Orsino, credo con utile ma certo troppo ardito consiglio, che se noi non possiamo mantenere la guerra, facciamo la pace; ogni giorno bisogna ricorrere a nuove gravezze, le quali si vede che presto, con quanto rigore usar si possa, diverranno inesigibili.

» È troppo grande errore credere che con le borse de'privati cittadini si possa sostentare una guerra che ne porta di spesa oltre ducentomila ducati al mese, e nondimeno in modo ci compiaciamo nell'adulare a noi medesimi, che per non parere meno grandi e meno potenti, ci diamo a credere che abbiano a riuscirne facili le cose impossibili. Ma passiamo ancora più innanzi; quale fondamento, di grazia, può farsi da noi sopra aiuti d'altri principi, di pensieri e d'affetti diversi, e che si reggono con ragioni e con rispetti a'nostri contrari?

" Nel pontefice io suppongo che sia buona volontà; tuttavia, o per l'età sua grave, o per altra cagione, procede in ciascuna cosa con tanta irresoluzione, che noi frattanto del buon volere di lui non possiamo sentirne alcun frutto; già sono molti mesi che si tratta che alla repubblica sia concesso il potersi valere (si può dire delle cose nostre proprie) della decima parte de' beni del nostro clero per applicare il denaro che si traesse dalla vendita di questi in uso così pio ed in tempo di tanta necessità; nondimeno, benchè ci abbia dato del continuo buone parole, non ha ancora voluto condescendere a farne alcun' espedizione, nè sono io ancora bene certo di ciò che abbia a succederne; e se debbo confessare il vero, dubito assai che 'l' volere in certa apparenza soddisfare all'ufficio debito al carico ch'egli tiene, lo faccia in questo negozio della lega dimostrarsi più ardente nelle parole di ciò che è negli effetti e nel secreto dell'animo suo; eppur dovressimo accorgerci che già da qualche tempo in qua è fatta cosa quasi ordinaria ne' pontefici il proporre imprese di leghe e di crociate contra infedeli, e mostrarsene molto desiderosi e solleciti; tuttavia, quante n'abbiamo vedute dopo che la potenza de'turchi è cresciuta a questa somma grandezza? Così

dell'animo dell'imperatore vedo che si vuole prendere argomento da cose misurate secondo il desiderio nostro, e che lo dimostrino anzi tale, quale toruerebbe a noi bene ch'egli fosse, che quale veramente sia.

» Ma perchè non consideriamo appresso molte altre operazioni che sono aperto indizio che per l'animo di lui, ovvero si volgano altri diversi pensieri e separati da'nostri interessi, o almeno non vi sia questo vero desiderio della esaltazione della repubblica nostra e quel zelo del bene della cristianità che si persuadono alcuni, prestando troppo fede alle sue parole quando mirano ad allettarci ad una confederazione che a lui torni utile e comoda, e scordandosi quelle cose che puonno fare impressione diversa? perocchè vinto dalla forza della verità, lia pur confessato più volte di non potere quest'anno fare altra lega, che difensiva; ma però che devono essere alla repubblica meno gravi quei danni, che per questo ella convenisse sentire, poiché poteva sperare di presto ristorargli: non ha egli stesso affermato al nostro ambasciatore, quando intese gli andamenti del Doria e la subita sua partita da Napoli, che questo era uomo poco amico della repubblica? tuttavia lo propone ora per capo d'una lega, la quale dice farsi principalmente per servigio di lei.

n Non voglio stare ora a discorrere de'vasti ed ambiziosi suoi pensieri indirizzati, come si è chiaramente scoperto, all'imperio di tutta Italia; poichè non è alcuno che non conosca, quanto a queste sue macchinazioni sia contraria la grandezza e la prosperità del nostro dominio; e quanto di comodo, e per quante vie possa egli ricevere dal tenere noi implicati in questa guerra, per alleggerire sè stesso dal peso di molte spese, e perchè colla debolezza nostra può trovare opportunità d'accrescere la sua potenza e di farsi finalmente

quasi solo arbitro delle cose d'Italia.

" Ma Ferdinando re de' romani, il quale pur dinanzi si mostrava così caldo nel prendere l'armi per desiderio di vendicare le tante ingiurie ricevute da' turchi, di quale animo pensiamo noi ch'egli ora sia? Quale speranza gli resta di poter muovere i suoi popoli a tale impresa, dopo ricevuta così grande e notabile rotta in Ungheria nella quale ha perduto il fiore della gente, e ciò che non meno importa, la riputazione sua e l'ardire dei suoi soldati? onde si può credere con ragione che egli piuttosto sia per istimare a questo tempo grande ventura il potere riposarsi un pezzo, e mentre il suo nemico terrà impiegate le forze contra di noi attendere a rifare i suoi danni, che per eleggere d'entrare in nuovi obblighi di continuare la guerra; ma della pace tra Cesare ed il re di Francia, la quale viene supposto che seguir possa così facilmente, onde si prende, di grazia, l'argomento? Erasi ridotto il convento con grande speranza dell'accordo, ma fatta ogni prova indarno già lo veggiamo disciolto, e la tregua di breve tempo per le cose del Piemonte è nata anzi da necessità e da stanchezza, che da animi riconciliati e desiderosi di quiete; e per certo, se noi ben pensare vogliamo all'importanza di questa cosa, dovremo stimare questo principalissimo fondamento di tale nostra risoluzione: conciosiachè, come sempre per confessione di tutti s'ha riposta la maggiore e più ferma speranza de' buoni successi della lega nella concordia che avesse a seguire tra' principi, e da questa opinione siamo stati scorti a passare così innanzi nella trattazione della lega, essendone dall'uno e dall'altro di loro data di ciò buona intenzione, così ora essendo mutato lo stato e la condizione delle cose, giusta cagione ci è data di dover mutare proposito e di ritirarci dalla

conchiusione della lega.

» Vogliamo forse scordarci di ciò che in tale proposito ha detto il pontefice, che senza la pace di Cesare e del re di Francia la faccia della lega conviene essere pallida? ma non dicono l'istesso i principali ministri di Cesare? Il conte d'Agilar in Roma, e qui a noi don Lopes non hanno più volte tenuta quasi certa conchiusione, che a fare la guerra a'turchi era necessaria la concordia e la pace tra'principi cristiani? anzi pur l'ha confessato l'istesso Cesare ancora, avendoci fatto dire, ch'egli non si trova forze sufficienti da poter contendere col re di Francia ed insieme fare imprese contra turchi, e però proponeva per allora la lega solamente difensiva.

» Se dunque a questi principi è lecito per lor fini ambiziosi mantenere le loro discordie, non curando del danno nostro, anzi della ruina della cristianità tutta, perchè devesi disdire a noi il pensare alla conservazione della repubblica e dello stato nostro, e per quelle vie che ci sono concedute tener lontani i maggiori pericoli?

" Ma se si dice che sia consiglio di necessità ricorrere ad aiuti altrui per sostenere la guerra,



perchè non si possa ottener la pace, e massimamente pace tale quale sarebbe veramente desiderabile, io già negare non voglio che a qualunque strada ci volgeremo, non siamo per ritrovare di molti travagli e difficoltà; ma ben dico, l'accordo non essere tanto difficile che si debba disperarlo, nè dovere apportarne così poca sicurtà che non si debba stimar molto, paragonata a' presenti pericoli. Sappiamo pure che'l primo bascià, al consiglio del quale il Signore tanto defferisce, è stato sempre ben affetto in questo negozio, ed alle parole di lui debbono acquistare molto di fede i propri suoi interessi, poichè la pace gli torna ad utile, e con la guerra non può avvanzare nè grado ne ricchezze maggiori; ed intendiamo ancora che Barbarossa, non trovandosi in molta grazia del Signore, desidera ora più di andarsene in Algeri a godere del suo stato, che d'avere più a travagliare, poichè vede mutarsi la sua fortuna.

"» Dirò di più, che non so come possiamo così assolutamente affermare, che Solimano disprezzi tanto questa repubblica e l'amicizia nostra, poichè in contrario veggiamo quanto costantemente ci abbia per ispazio di trentacinque anni conservate le capitolazioni della pace, ed ora parimente, se vogliamo liberi d'ogni affetto considerare il dritto, conveniamo confessare, ch'egli non prima che eccitato e provocato da noi, ci ha rivolte contro l'armi; talchè maggiore cagione abbiamo forse di dolerci di noi medesimi e de'nostri ministri, che di lni e delle operazioni sue.

" Se i turchi (come vien detto) avessero tanto la mira alla nostra ruina, quale occasione poteva loro offerirsi più opportuna di quella che ebbero questi anni passati in tempi di tante nostre calamità, quando tutti i principi cristiani ci avevano congiurato contra, quando per tanti successi avversi eravamo privi di forze, d'aiuti, di consiglio; e nondimeno non solamente non pensarono a darci alcun travaglio, ma ne nostri maggiori bisogni ci soccorsero di vittovaglie e di munizioni, lasciandone trarre da'loro paesi ogni quantità di grano, e mandandoci in libero dono le navi cariche di saluitri?

" D'onde si tragge dunque questo tanto timore, questa pace così dubbiosa, questi immaginati sospetti? le quali cose supponendo ancora che vere siano, come può stimarsi sano consiglio, come ben conviene insieme per fuggire la guerra volere la guerra, per schifare un pericolo incerto e lontano, eleggersi un pericolo certo e presente? Chi è di noi che non conosca i molti comodi che ne apporta la pace, e gli altri tanti incomodi che ci nascono da questa guerra? Basta solo dire, che ne'tempi di così lunghi nostri travagli abbiamo potuto mantenere la guerra in terra ferma per ispazio quasi di venti anni continui, perchè ci era aperta la porta del mare; onde erano a questa città somministrate le pubbliche e le private ricchezze: ma restandone ora questa chiusa, ne restano insieme interdetti i nostri traffichi, si scemano i dazi, ogni persona d'ogni stato patisce, ogni cosa si risente. Ma della potenza de'turchi quante cose si potrebbono dire? imperio grandissimo, eserciti numerosissimi, copia d'oro, abbondanza di tutte le cose necessarie alla guerra; e ciò

che m'incresce poter dire con verità, tale ubbidienza e disciplina militare, quale più tosto si desidera che si osservi presso cristiani: però che altro possiamo o dobbiamo noi fare nello stato che ci troviamo e contra un tanto nemico, salvochò andare temporeggiando ed aspettare fortuna mi-

gliore per la repubblica?

" Grande è la vicissitudine delle cose umane, le quali per picciolo spazio appena durano in uno stesso stato; ed il sapere conoscere i suoi vantaggi e disavvantaggi, ed aspettare il benefizio del tempo è cosa propria d'uomo savio. Se noi guardiamo alle cose passate, troveremo che in ogni tempo la guerra co'turchi è stata un peso insopportabile alle nostre forze: non volessimo con Maomette la pace dopo la perdita di Negroponte, sperando di ristorarla; nondimeno ci convenne poi venire all'accordo con cedergli appresso Scutari e Brazzo di Maina: da Baiazette, dopo essersi quasi consumata la repubblica con la lunga guerra, ci convenue finalmente colle condizioni che ci propose, benchè più dure di quelle che erano state rifiutate, ricevere la pace, per la quale, oltre diversi altri luoghi presi e tenuti da lui, gli fu ceduta la fortezza di santa Maura, che poco prima era stata ricuperata da noi. Molti altri di questi esempi addurre potrei, ma tutti d'infelice memoria, e nondimeno le forze de'turchi, massimamente sul mare, non erano allora così grandi com'elle ora sono.

"Non ci lasciamo dunque tanto ingannare dall'apparenza delle cose, che abbandoniamo i migliori consigli. Il fare la guerra a' turchi pare cosa

pia, cosa generosa; nondimeno chi pensa il dritto, troverà che nello stato e termini ne'quali ora è constituita la cristianità, è cosa impia e poco prudente, perchè molti e vari accidenti che vi concorrono le fanno mutar natura; e quale, di grazia, è maggiore impietà, che continuando nella guerra esporre i popoli raccomandati alla nostra tutela a tanti strazi ed a così certe ruine? ne sia innanzi gli occhi lo spettacolo miserabilissimo di Corfù, dal qual luogo sono state condotte via da' turchi in servitù quindicimila persone. Il tentare imprese grandi è cosa da principe magnanimo e generoso, quando così consigli la ragione e la speranza; ma quando altrimenti, è imprudenza e temerità: l'esporsi a certi pericoli, quando schifare si possano, che altro è che tentare la provvidenza divina? e la parabola che si legge nell'Evangelo, (1) che chi ha d'andare contro un nemico potente, deve prima con animo sedato pensar bene s'egli possa con diecimila uomini farsi incontra a quello che con ventimila venga ad assalirlo, non ha ella veramente la mira ad insegnarci nelle nostre operazioni quella prudenza e maturità, la quale come è stata in ogni tempo con grandissima sua laude propria di questo senato, così spero che ora non ci lascerà luogo nè di pentimento in noi medesimi, ne presso agli altri di alcun biasimo ».

Questo discorso fece molta impressione; ma come è il solito delle grandi adunanze, non convinso che quelli i quali già disposti erano ad udirlo: quando si andò ai voti, o fosse caso o effetto delle

<sup>(1)</sup> LUCA, cap. 14.

pratiche di chi voleva la guerra, mancò il debito numero per far passare il partito proposto dai savi di dare facoltà al bailo di trattare colla Porta, onde la cosa restò indecisa e restò ferma la parte precedentemente presa e vinta col più di due voti (1). Poco appresso furono mandate all'ambasciatore di Roma più libere commissioni per la conclusione della lega.

VIII. (1538) Nella dubbietà della pace o della guerra, il governo non aveva pretermesso di accivirsi alla difesa. Corfu, Cefalonia, Zante, Candia, Malvasia, Napoli di Romania furono provvedute di gente, si mandarono forze nella Dalnazia e nel Friuli, venticinque galere a Candia, quattro nella Morea; alcune dovevano restare nel golfo, e il supremo reggimento dell'armata fu levato a Gerolamo Pesaro per darlo a Vincenzo Capello, vecchione di settantatre anni, in cui ribollia tutto il fuoco della gioventù, temperato dalla esperienza degli anni. Quell'armata era di cinquanta galere, ed altre trentuna se ne armavano a Venezia.

La lega fu fermata tra il papa, l'imperatore e i veueziani, compresovi Ferdinando arciduca d'Austria, re de'romani, offensiva e difensiva contro i turchi (2).

<sup>(1)</sup> Pietro Giustiniani lib. 13 della sua storia, dice, che la deliberazione fu fatta, ma che la proposta fu rigettata a una molto esigua maggioria di voti.

<sup>10</sup> seguo Paolo Paruta che sembra più esatto in ciascun ragguaglio di questa parte della storia di Venezia.

<sup>(2)</sup> Puossi vedere in un ms. della bibl. del re, che è una raccolta di pezzi relativi alla storia d'Italia nel secolo XVI, N.º 10,661, Instrumentum ligae et foederis initiotre summum pontificem Paulum III, serenissimum Carolum imperatorem V et illustrissimum dominium venetorum 1538.

Doveano comporre il navilio combinato dugento galere, e cento altri vascelli. L'imperatore dava ottantadue delle prime e tutti i secondi; i veneziani il rimanente, ma il papa indennizzavali per la spesa di trentasei galere (1). Andrea Doria fu riconosciuto generalissimo (2).

Doveasi ancora far massa di quattromila cinquecento cavalli e di cinquantamila fanti, di cui ventimila italiani, altrettanti tedeschi e diecimila spagiuoli: tutte queste forze avessero ad essere ciascun anno parate a mezzo il mese di marzo.

Si erano già prima inteso di quanto ciascuno alleato dovesse contribuire per le spese della guerra; e contavasi o s'infingevano di contare si fattamente sull'esito di quella confederazione, che fateano anticipatamente la divisione di quelle conquiste: che a Cesare si appartenesse l'imperio di Costantinopoli, ma senza pregiudizio della repubblica quanto alle cose ch' erano state possiedute da lei, alla quale parimente fossero come cose proprie riserbate la Vallona e Castelnuovo nella Dalmazia. L'isola di Rodi si ritornasse in potere de'cavalieri gerosolimitani, e alla sede apostolica fosse, per certa preminenza, riserbato alcuno stato conveniente a' meriti di lei e alla qualtà dell'acqui-

----

<sup>(1)</sup> PARUTA, lib. 9.

<sup>—</sup> I veneziani erano tassati in ottantadue galere come l' imperatore, oltre le trentasei per conto del pontefice; ma avendone armuto in maggior numero, si convenne che fossero rimborsati in proporzione. (Trad.)

<sup>(2)</sup> Solamente nelle cose di mare; in quelle di terra doveva obbedire al duca di Urbino, capitano generale dei veneziani. (Trad.)

sto che si facesse. In questa partizione immatura v'era un po' più che jattanza (1).

IX. Appena fu fermata la lega cominciarono ad avverarsi le predizioni di Marco Foscari; e perocore chè quantunque il pontefice avesse tramutata la
n grazia, della quale aveva prima dato al senato
n si buona intenzione, cioè di permettergli l'alicnare dieci per cento dell'entrate del clero fino
nalla somma di un milione d'oro, ovvero di tragnger questo nello spazio di cinque anni di tante
decime degli stessi beni, nondimeno nè dell'una
n nè dell'altra cosa aveva mai spedito il breve,
n trovando varie occasioni di dilazioni e di difficoltà a. Così la repubblica non aveva potuto valersi de'beni del clero (2).

<sup>(1)</sup> Che i veneziani accedessero ad una nuova lega contro i turchi, malerado l'esperienza del cattivo esito delle passate, lo capisco; la panra dei turchi strangolava la prudenza: ma che spingessero la pazzia fino al punto di fissare lo spartimento dell'impero ottomano, la é cosa al tutto stravagante; ne so comprendere come da tanta generosità di Carlo V non si accorgessero che ne egli si curava di conquistare, nè presumeva possibili quelle conquiste; perocclie oltre che è massima dei re di prendere sempre e non dar mai se non quello che non possono prendere; Carlo aveva questo di più che non solo era tenace di quello che già si aveva in mano, ma eziandio di quello che presupponeva potersi un giorno appropriare. Infatti, disegno di Cesare era unicamente di dare un po' di briga a Solimano, e indebolire quanto più poteva papa e veneziani, i soli che ancora in Italia potessero far fronte alla sua prepotenza, e poter poi insignorirsi apertamente e senza contrasto del ducato di Milano, siccome avvenne; nel che l'imperatore questa volta fu assai più astuto dei Veneziani. (Trad.)

<sup>(2)</sup> PARUTA, lib. 9.

Prima che scoppiasse questa guerra era stata messa la

Da questo fatto puossi cavare una conseguenza non indegna della storia, che se il papa offeriva un milione di ducati d'oro invece di un decimo levato per cinque anni, il decimo doveva salire oltre i dugento mila ducati d'oro, e la rendita del clero a più di due milioni di quella stessa moneta, che sono trentaquattro milioni di franchi, somma strabocchevole in tutti i tempi e che non porge meno un'idea dell'opulenza de'fondatori, che della pazza loro pietà.

Più d'una volta era stato detto in senato essere assurdo che gli ecclesiastici non contribuissero agli aggravi dello stato, ed ignominioso che per poterne tassare i beni si dovesse ricorrere all'autorità d'un principe forestiero; ma il governo voleva usar riguardo col pontefice e bisognò pensare ad altri mezzi per sopperire alle spese della guerra.

« Erano in tanto bisogno, continua il succitato » istorico, varie cose ricordate per traggere danari; ma il senato procedeva con gran rispetto » e temperamento per non fare cosa che a que-» sto tempo potesse per avventura scemare quel-» l'affezione verso la repubblica, che i popoli e » principalmente la gente del contado, nelle ul-» time guerre di terra forma aveva dimostrata » grandissima, e della quale rimaneva ancora nel-» l'animo di tutti recente memoria. Però non

parte di far senza del papa per tassare i beni del clero. Al postutto, rispetto alle rendite degli ecclesiastici vedasi il trattato sulla differenza tra la repubblica e papa Paolo V, e l'analisi di un rapporto speciale fatto su quest' oggetto da una commissione nel 1768.

n volse accettare la proposizione, benchè ne fosse n promesso grandissimo utile, di vendere i beni ne comunali. Sono questi campagne che vanno a n pascoli, non godute particolarmente da alcuno, n ma che restano per grazia e concessione del n principe a comune beneficio di tutti; e di queste molte ne sono quasi in ogni parte dello stato n di terra ferma della repubblica n.

In tanta distretta convenne tassare ancora una quinta decima sui beni de'particolari, già oppressi da altre quattro nel decorso di un anno (1). Questa imposizione sarebbe eccessiva se la si dovesse intendere di tutte le rendite, non potendosi credere che difficilmente che si volesse levare la metà del prodotto degli stabili: perciò uno scrittore veneziano molto versato in ciò che riguarda il governo della sua patria (2) dice, che quell'imposizione detta la decima, era in origine un decimo esfettivo del prodotto presuntivo dei beni immobili, ma che si era a poco a poco abbassato, probabilmente per non essersi mai rinovato l'estimo che aveva da prima servito per fondamento; e che al fine del XVIII secolo il decimo invece di rappresentare il dieci per cento della rendita vera,

<sup>(1)</sup> lo intenderci diversamete il passo del Paatra che atrà toto riferito dall'autore, cio è che non si ponesse allora la quinta decima, ma che i cittadini essendo già aggavati di cinque decime per agevolare le esazioni, il governo permettesse che una decima fosse pagata alla zecca invece di denaro con argenti lavorati, computandone anche la fattura. La traduzione che di quel passo fa il Dare conferma questa spiegazione.

<sup>(2)</sup> Memorie istoriche e politiche sopra la repubblica di Venezia di Leopoldo Cuati, parte 1, cap. 10.

appena rappresentava il tre. In ciascuna ipotesi una tassa di cinque decime nel secolo XVI, era una tassa enorme.

Che che ne sia, quell' esazione era soggetta a difficoltà gravissime. « Contro i debitori del pub-» blico, dice ancora il Paruta, usavasi molta se-» verità nel riscuotere il denaro: essendosi in-» trodotto di estrarne per sorte venticinque nomi » per ciascuna volta, contro i quali, se ciò era ap-» provato con la metà di tutto il numero de'voti » del senato, ballottandosi ciascun nome separa-» tamente, facevasi l'esecuzione ne' beni e nella » persona: e nondimeno continuava nell'esazione » una grandissima difficoltà, perocchè i beni dei » cittadini aggravati fino di cinque decime nello » spazio di un anno, oltre li tanti dazi e altre » imposizioni, non potevano con l'ordinarie ren-» dite supplire a tanti pagamenti, li quali per fa-» cilitare in qualche parte fu data facoltà di pa-» gare una decima col portare nella zecca argenti » lavorati, de'quali avessero ad essere valutati e » fatte buone le fatture ». Il consiglio dei dieci che non mancava alle occasioni di mescolarsi in tutto pensò, durando la guerra, di dar soccorsi all'erario, permettendo, con sorpresa di molti, l'ingresso nel maggior consiglio a giovani nobili, senza l'estrazione a sorte della pallotta dorata nel giorno di santa Barbara, unico privilegiato modo legale, dice il Sandi (1), di entrarvi

<sup>(1)</sup> Lib. 10, cap 1. Danu traduce questo passo in modo che fa supporre quest' abuso dei dicci accaduto al principio, mentre il Sanui dice espressamente che fu durante la guerra. (Trad.)

avanti l'età di auni venticinque, lo che aveva un aspetto di distributiva di disposizione nel maggior consiglio. Cionondimeno tutti questi fondamenti non bastando « fu nella zecca, sono ancora » parole del Paruta, aperto un deposito per » il quale erano promessi a tutti quelli che pornavano denari all'erario pubblico, di pagaro » ciascun anno quattordici per cento per tutto il » tempo della vita di coloro in nome de' quali » fosse fatto il deposito » (1).

X. (1538) Col mezzo di tanti sforzi si armò un poderoso navilio, che voltò le prore a Corfú, che era il convegno di tutte le forze della confederazione. I turchi erano già usciti pigliandosi alcune picciole piazze dei veneziani nell'Arcipelago; minacciavano Candia, assediavano Napoli di Romania, Napoli di Malvasia, e correvano la Dalmazia.

Le galere del papa non si fecero aspettare, perchè armeggiate dalla repubblica istessa, ed il pontefice aveva usata la cortesia di affidarne il comando a Marco Grimani, veneziano, patriarea di Aquilea. Ma l'armata cesarea non si vedeva: si diceva, trenta galere dover arrivare da Messina,

<sup>&#</sup>x27; (1) "Aprironsi nuovi depositi vitalizi in zecca fino a p quattordici per cento p.

<sup>(</sup>Verduzzorri, Fatti veneti, tom. 2, lib. 16.)
Leopoldo Cuari parla di quest'imprestito nelle sue Memorie; ma non ci dice quanto producesse. Aggiugne solamente che se ne aprì un altro nel 1542.

<sup>—</sup> Cenn non fa che accennare i vari prestiti senza indicare ne il prodotto ne la qualità, ne se l' uno fosse uguale all'altro. L'autore poi ha dimenticato dal suo catalogo, e hen me ne marariglio, di accennare che in quest'occasione furono eletti per sovvenzione di denaro tra altri procuratori di san Marco. (Trad.)

armarsene cinquanta nei porti della Spagna, e trentadue condurne il Doria da Barcellona; del quale ritardo mentre si lagnavano i veneziani, il governo di Spagna inciampavali eziandio nella tratta dei grani dalla Puglia, di cui abbisognavano per le sue genti.

Finalmente comparve la prima squadra tanto impazientemente aspettata. I veneziani volevano di punto inconinciare le fazioni, si opponevano i collegati, protestando non doversi nulla intraprendere innanzi l'arrivo del supremo comandante e la unione di tutta la flotta. Seppesi che altre cinquanta galere erano giunte in Sicilia, ma restavano colà per aspettare le genti che doveano venire da Spagna. Doria finalmente entrava in Messina, fermavasi qualche tempo, e solamente il 7 settembre si mostrò nel porto di Corfú, cioè sei mesi dopo il tempo convenuto, e più ancora di quello in che gli ottomani le ostilità incominciate aveano.

In questo mezzo il papa era entrato in pratiche per mutare la sospensione di offese tra Cesare e Francesco I in trattato terminativo di pace. I due monarchi aveva allettati verso Nizza, e andatovi lui medesimo senza potergli indure a trovarsi insieme; ma a forza di preghiere riuscì a fargli convenire in dieci anni di armistizio: sarebbe stato assai, se era sincero.

Come ho detto, i turchi assalivano da tutte le bande le colonie della repubblica. Barbarossa versava suoi lidi di Candia una masnada di saccomanni, innanzi a cui procedeva la desolazione e lo sterminio. Le milizie insulari ne pigliarono vendetta, quei barbari sorpresero, gran numero ne uccisero, e gli altri a trovare le loro navi costrinsero. Barbarossa si allontano alquanto, della picciola e indefensa isola di Sittià s'insignoriva e faeevane cenere.

Nella Dalmazia i turchi erano grossi in modo che consigliavasi che, abbandonando l'altre terre, si riducessero tutti i soldati nella città di Zara, per assicurare questa come terra principale e più atta a mantenersi; il qual consiglio non fu dal senato approvato, ma voltosi a fare ogni provvisione possibile per guardarle e difenderle, deliberò di soldare nuova gente si che ascendessero a dodici mila fanti e milacinquecento cavalli, e per accrescere a' popoli l'affezione al nome veneziano e l'animo a difendersi furono mandati con loro quindici gentiluomini, ai quali sollevava i pensieri lo zelo patriotico del venerando principe Andrea Gritti: " Andate, diceva, e compagni delle » fatiche e pericoli dimostrate che per virtà e co-» stanza d'animo siete degni che si servi la fede » e si sopportino tutti i travagli e pericoli per » conservarsi sotto il vostro dominio » (1),

<sup>(1)</sup> L'attenzione paterna del senato verso i suoi popoli si estese persino a questo, che permise ai dalmatini di poter mandare le mogli e figliuoli a Venezia, dov' erano cibati ed allogiati a spese pubbliche per preservangi dalla schiavitù a cui gli esponevano le incursioni de'urchi. Può il lettore immaginarsi con quale disperato coraggio dovessero i dalmatini combattere per un governo, che in così ficer angustie estendeva tanto lontano la cura pe'snoi sudditi. Coloro che hanno accusato Venezia di mortivota tirannide, si ricordino almeno questi esempi tano frequenti nella storia di quella repubblica, e tanto rari in quella degli altri governi. (Trad:

Questi sforzi e la guerra che i musulmani recarono nell'Ungheria, liberarono la Dalmazia dal-

l'aspetto de' suoi nemici.

Così passarono i mesi di quella guerra. L' armata congiunta stava immota nella rada di Corfù, quella dei turchi aveva afferrato nel golfo dell' Arta, tra quest' isola e santa Maura, l' entrata del quale molto angusta è difesa dal castello di Prevesa, l'antica Nicopoli che sorge sovra il famoso promontorio di Azzio. I confederati deliberarono che convenisse conquistare quel castello, onde potere con esso dominare le bocche del golfo e chiudervi entro Barbarossa che colla sua armata colà stanziava: i confederati erano divisi in tre schiere, andava innnanzi il patriarca Grimani, teneva quella di mezzo il Doria, e il Capello, generale veneziano, governava la riserva: navigavano verso i lidi di santa Maura, (1) quando videro la flotta nemica che uscita dall'Arta teneva dietro a loro, imperò girato di bordo, il Capello che era dietro si trovò essere il primo, e corse incontro ai musulmani. Quantunque le due armate fossero incirca uguali di forze, Barba-



<sup>(1)</sup> lo credo che il Pauta e con esso il Daur che lo copia, a' ingannino, e che il consiglio dei capitani non fosse di pigliare il castello di Pervesa, infruttuosamente già tentato dall'animoso patriarera, ma piuttosto, come riferiscono il Giovio, il Stesu ed altri storici di quell'età, seguiti anche da Carlo Borta, di levarsi dall'Arta, estrera nel golfo di Lepanto, espugnare Lepanto, battere i possessi turcheschei da quelle parti e con ciò obbligare il Barbarossa ad uscire dai luoghi forti dove stanziato si era. Infatti sci cristiani da Cofiú volevano andare a Prevesa, non vedo perché dovessero navigare verso santa Maura, molto più lontano. (Trad.)

rossa si avvisò di ricusare la pugna e rientrò nel golfo. Le sue navi vogavano lentamente, Capello, giunto da presso le flagellava colle artiglierie, e posele in qualche disordine mentre ciascheduna galea cercava d'esser la prima ad entrare dentro la bocca del golfo e levarsi dal pericolo. Anche il Doria colla battaglia si era spinto innanzi, e, se dava dentro, una parte del navilio turchesco era sbarattato ed in potere dei cristiani; ma invece diede il segno del ritirarsi. I capitani veneti pieni di maraviglia obbedirono, sclamando contro la fama del genovese.

Alcuni giorni dopo, era il 28 settembre, si diressero ancora verso l'Arta; ma nella navigazione essendo mancato il vento, per non separare le galee dalle navi convenne con grande incomodità e tardità farle tirare a rimorchio, in modo che fu ai turchi dato il tempo di uscire dal golfo e schierarsi in battaglia. Doria proponeva di non azzuffarsi, ma Capello e Grimani sostennero, non essi voler patire l'obbrobrio di ritirarsi senza combattere. Il generalissimo finse di cedere e volle porsi colle sue galee dinanzi agli altri, ma le sue mosse tendevano a cavare i turchi al largo e Barbarossa invece tenevasi attelato presso alla costa. L'ammiraglio veneziano fattosi portare da una fregata ov'era la galea del Doria, gli disse: « An-" diamo, signore, ad urtare i nemici che fug-» gono, il tempo, l'occasione, la voce de' sol-» dati ne invitano, la vittoria è nostra, sarò io » il primo a investire, nè altro aspetto che l'or-" dine di cominciare il conflitto ". Gli equipaggi facevano risuonare d'ogui intorno le voci battaglia, battaglia, vittoria, vittoria. Il Doria toccato allora da certa vergogna ordinò che s' andasse innanzi. Tempestavano grosso le artiglierie; i turchi non si lasciavano accostare, nè vedevasi alcun disordine nelle loro file. Doria diede il segno di allontauarsi, Barbarossa gli teneva dietro, giunse alle navi che andavano più tarde, e malgrado la fortissima resistenza predò quattro galee, due di Spagna, una di Venezia ed una pontificia. Due altre veneziane incendiatesi, balzarono in aria.

Un così disavventuroso successo dopo una battaglia che prometteva tante fiorite speranze, fu cagione che l'armata prorompesse in acerbe parole e non punto onorevoli contro il Doria, massime quando Barbarossa, superbo della sua vittoria, venne ad infelicitargli quasi sotto Corfu. Ma il senato veneziano conoscendo, non punto metter conto alla repubblica l'alienarsi l'animo del Doria nel quale era il governo dell'armata, non pure non mostrò alcuno risentimento o mala satisfazione, ma gli scrisse amorevolissime lettere, affermando persuadersi, ch' egli come prudente e saggio capitano avesse seguito il consiglio migliore e più sicuro. Onesti segni di confidenza erano certo ben collocati se la sola capacità avesse bastato a giustificarli, sendochè il Doria fosse il più esperimentato e valoroso capitano di mare della sua età, e quel governarsi che fece in due occasioni in cui avrebbe potuto passare per famosissimo nella bocca degli uomini, era così inestricabile che per ispiegarlo bisogna addentrarsi a cagioni più cupe che non era la segreta sua nimistà coi veneziani; conciosiacosachè si travedesse in lui un'afflizione d'animo grandissima e un mal represso imbarazzo, massime in presenza degli altri capitani, che fa sospettare la colpevole sua inerzia non d'altro procedere che da subordinazione; del che ne apparve la prova manifesta quando invece di seguitare i consigli del valoroso Capello che proponeva doversi coll'armata entrare nell'Arcipelago, egli invece andò a confinarsi entro il golfo veneziano per osteggiare alcune terre sui lidi dell'Albania. Andarono sotto Castelnuovo di Cataro, i veneziani lo scalarono, ne aprirono agli spagnuoli le porte, la terra fu prostrata col fuoco e colla spada.

Gli elementi meglio servirono agli alleati che non il loro guidatore. Una tempesta sbarattò l'armata di Barbarossa, trenta delle sue triremi andarono di traverso sulle coste, le altre molto conquassate trovarono rifugio alla Vallona. Chiedevano i veneziani, gridavano e supplicavano si corresse a spegnere quel residuo di flotta, ma il Doria s'andava scusando con dire ora che le genti erano spossate, ora che la stagione era inoltrata troppo, e dichiarò la sua volontà di voltare i navigli cesarei verso la Sicilia. Gran fallo fu veramente quel scemare in due la flotta, e lasciare le stanze di Corfù che profferivano un sicuro asilo e un punto a proposito per osservare gli andamenti del nemico. Nulla valse a fermarlo. Andando, ricusò di consegnare Castelnuovo ai veneziani ai quali apparteneva per patto della confederazione, e al conquisto del quale ebbero essi la parte maggiore. Lasciovvi presidio spagnuolo, come ancora in alcune altre castella di quelle parti, e si allontanò abbandonando soli i veneziani a Corfu, e persuaso che Cesare non aveva voluto alleati che per far sparmio delle sue forze e per trovarsi in grado di avere più favorevoli condizioni coi turchi, facendo mostra di una

maggiore possanza.

XI. Della quale perfidia omai più che convinto il senato, risoivette di ripigliare le pratiche a Costantinopoli per ottenere una generale sospensione di offese, o se più giovava una particolar pace tra la repubblica e la Porta. Fu data commissione al figliuolo naturale del doge, in cui molto fidavano i ministri e lo stesso soldano, di tentarne i primi motti (1). Ritornò il Gritti nel principio del i prile del 1539 recatore di notizie piuttosto satisfacenti. Gli animi a Costantinopoli erano molto inacerbiti contro Venezia, ma aveva procurato che per tre mesi fossero l'armi da ogni parte sospese, il quale conseguimento dava a sperar meglio. L'occulto trattatore fu fatto ripartire coll' avviso che un ambasciatore seguitereb-

<sup>(1)</sup> S'inganna l'autore confondendo Luigi con Lorenzo Gritti, ambi figliuoli naturali del doge. Il primo, nato a Costantinopoli, era persona carissima ai turchi dei quali na aveva adotate le usanze, ed in molto credito presso Ibrain Gran Visire e presso Solimano, ai quali fu utilissimo nelle geerre di Ungheria dove poi in una sollevazione fu ucciso. Non so se Lorenzo foses suo fratello uterino; ma egli in manicolo del consumento del comiglio del Direi a Costantinopoli of contrato del consumento del comiglio del Direi a Costantinopoli el consumento del consume

be tantosto. Per questo secondo viaggio ottenne il Gritti che l'armistizio fosse avanzato sino a novembre, il quale durava ancora quando s'intese che Barbarossa con cencinquanta vele entrava nel golfo per espugnar Castelnuovo. Gli spagnuoli posti in spavento per la venuta dell'armata e pei grandi apparecchi de' turchi cominciarono ad assentire di dover dare la terra a'veneziani; ma il senato rispose essere l'offerta fuori di tempo, avere incominciata la trattazione di pace, non potere nè dovere far cosa che fosse per disturbarla; ciononpertanto non pretermise di usar cautela, acciocchè la flotta si trovasse in punto di operare se l'armistizio fosse stato violato.

Barbarossa arrivò, superò Castelnuovo di assalto, la guernigione spagnuola tagliò a pezzi. Fin qui i veneziani non aveano cagione di dolersi; ma non così quando Barbarossa, orgoglioso di quel primo successo, mandò a Matteo Bembo rettore di Cattaro acciocchè gli consegnasse quella fortezza. Rispondeva il rettore, Cattaro essere della repubblica, dovesse rispettare la tregua, ogni atto di ostilità essere ingiusto e contrario al diritto delle genti; pure se il facesse essere parato alla difesa. Non perciò si ristette il capitano pascià; ma il valoroso Bembo si mostrò tanto risoluto, tempestò coi suoi fuochi con tanto vigore, che gli assediatori disperando di meglio dovettero levarsi. Poi passando essi dinanzi Corfù salutarono la fortezza e si usarono scambievoli cortesie come se fosse in tempo di piena pace.

Intanto l'ambasciatore era giunto a Costantinopoli, le prime domande dei ministri della Porta erano eccessive. Volevano, la repubblica pagasse le spese della guerra, abbandonasse quanto già teneva nell'Arcipelago, Napoli di Malvasia e Napoli di Romania nella Morea e l'Albania sino a Castelnuovo. L'ambasciatore spaventato ritornò egli stesso, e tosto, a Venezia per ricevere nuovi ordini. Il senato era fermamente inclinato alla pace: sapevasi che Cesare dovea passare per la Francia, che avrebbe alcuna conferenza col re, che que' due principi mulinavano vasti ed ascosi disegni, le quali cose facevano ubbia ai Veneziani; ma non vi era nè onore nè sicurezza a comperare per sì gravi sagrifizi la pace coi turchi. Per buona ventura intesero come e' desistevano di una parte di loro pretensioni, e fu data autorità all'ambasciatore di trattare, acciocchè le cose ritornassero in pristino come prima della guerra, profferendo una retribuzione di cinque in sei mila ducati per le terre di Napoli di Romania e di Malvasia e sino a trecento mila ducati pel rifacimento delle spese della guerra.

XII. La pace forse non sarebbesi conseguita se non vi fosse stato allora nella repubblica una magistratura che si credeva in diritto di allargare le sue attribuzioni quantunque volte si trattasse di un grande interesse di cui essa facevasi arbitra. Il consiglio dei Dieci aggiunse al negoziatore, senza comunicarne al senato, più larga commissione; cioè, di potere, quando in altro modo vedesse del tutto disperata la conchiusione della pace, totalmente cedere le due suddette città. Sicuramente era questo uno strano governo, dove un consiglio senza mandato si faceva lecito

disporre di quanto lo stato possiedeva, dove un ambasciatore fidava autorità ad un'istruzione contraria a quella del governo legale, e dove i depositari del reggimento civile non sapeano nè mostrar maraviglia nè querelarsi di una tanta usurpazione (1).

Che che ne sia, l'ambasciatore parti con doppia commissione: in sul principio volle tener fermo per la prima; ma i turchi non vollero sentirne, e convenne calare a maggiori sacrifizi per avere dal Divano la pace. La repubblica dovette cedere alcune terre già conquistate di cui le più importanti erano le castella di Nadino e Laurana sul littorale della Dalmazia, poi tutte le isolette dell'Arcipelago di cui si erano impodestato i turchi nella prima campagna, ed erano Scio, Patmos, Cesina, che direttamente dipendevano dalla signoria; Nio di casa Pisani, Stampalia di cà Querini, e finalmente Paros, una delle Cicladi, possieduta dai Venier, a cui bisognò aggiungere trecento mila ducati: nè bastò; il legato dovette consentire alla cessione di Malvasia e di Napoli di Romania.

Non era serbato al doge Gritti, dopo tanti lunghi ed alli servigi, di soscrivere a questa pace. Se non era gloriosa, toglieva almeno la repubblica da un gran pericolo. Fu conchiusa (2) nel

un on Lings

<sup>(1)</sup> Sugli spropositi che qui e in seguito dice l'autore, vedi in fine al volume l'appendice sul consiglio dei Dieci. (Trad.)

<sup>(2)</sup> Codex Italiae diplomaticus di Lung, Tom. 4, sect 6. Evvi pure una copia di questo trattato in un MS. della Bibblioteca del re intitolato Varie scritture di Venezia. N.º 1007 H

mese di maggio 1540. Il doge era morto di vecchiaja alcuni mesi prima, Pietro Laudo fu eletto.

Le condizioni di quel trattato doveano ben movere a stupore, perocchè sapevasi che il senato avea aderito a molto meno. Già incominciavano a lamentarsi del negoziatore, quando i Dieci fecero tacer tutti facendo sapere come il legato fossesi attenuto ai loro comandamenti. Così una potestà instituita per la conservazione dell'ordine interiore, aveva trattato la pace non pure senza saputa del magistrato incaricato della politica esterna, ma eziandio in un modo affatto difforme dalle intenzioni di lui. Due piazze importanti cedute senza adesione dei delegati legittimi del sovrano (1): più non si sapeva in quali mani fosse il governo. Anzi questa circostanza rivelò uno degli inconvenienti di questo conflitto di autorità. Seppesi che non si potè negoziare coi turchi, perocchè sapevano già prima le due diverse commissioni date al plenipotenziario della repubblica. I fratelli Cavazza, segretario l'uno dei Decemviri, l'altro del Pregadi, tradirono il segreto del quale fecero indegno traffico tre nobili ven-

Questo fatto è riferito dal cav. Sonanzo a un di presso colle circostanze medesime nella sua opera sul governo di Venezia. (MS. della Bibl. di Monsieur N.º 54).

<sup>(1)</sup> Ecco ciò che leggesi su questo proposito in un testo a penna degli archivi di Venezia nitutolato; Raccolta di memorie storiche e anceddote per formar la storia dell'eccetao consiglio dei Dieci, ec. u fu press parte in consiglio n del Dieci e zonta di far la pace con i turchi, con la cesa sione delle due importantissime piazze di Napoli di Romania e di Mavasia nella Morea; il che fu ceguito per mezzo di segretissima commissione e senza veruna parreteipazione al senato n.

duti all'ambasciatore di Francia a Venezia. Due di que' traditori si salvarono colla fuga, i tre altri cercarono asilo nel palazzo dell'ambasciatore. I Decemviri gli chiedevano, ricusavali il ministro adducendo il diritto di asilo, privilegio del suo ufficio, e l'inviolabilità della sua dimora. Fu circondato il palazzo, si cavarono le artiglierie dinanzi la porta, i rei furono consegnati ed impiccati di punto.

Francesco si avvisò che potesse con ragione lagnarsi di quella pretesa violazione del diritto delle genti, e disse all'ambasciatore veneziano: " Che " sarebbe parso se si fosse con voi proceduto di " questa maniera? " A cui rispose il legato " Se » fossero in mia potestà i ribelli della maestà vo-» stra, gli prenderei io stesso e gli darei, cono-" scendo che se altrimenti io facessi ne sarei dalla » signoria severamente ripreso ».

Fatti savi dall'esperienza, i veneziani sentirono quanto loro convenisse di stare in pace coi turchi e stettervi per ben trent' anni. Convinti ancora ch'erano troppo deboli per interponersi tra due grandi potenze, e che è una mattia il voler mantenere il contrapeso quando non si hanno braccia forti abbastanza, si decisero a restar spettori delle contese tra Carlo imperatore e Francesco re.

XIII. Intanto che sfuggivano dall' aver parte alla guerra, furono obbligati per caso ad uscire dalla loro neutralità. Ricordiamoci che dopo la guerra per la lega di Cambrai la fortezza di Marano nel Friuli era restata all' imperatore, donde passò in reda a Ferdinando arciduca d'Austria.

Pietro Strozzi, fuoruscito fiorentino, persona di molla dipendenza e seguitatore ardentissimo delle parti di Francia (1), per via d'intendimento e col mezzo di alcuni uomini risoluti racimolati tra le genti licenziate dai veneziani, sorprese quella città, e per dar calore a quella tenteraria intrapresa inalberò le insegne di Francia. L'arciduca accusava i veneziani di avere partecipato in una faccenda, in cui per vero ebbevi gran parte uno dei loro sudditi. Giustificatisi, pretendeva che l'ajutassero a ripigliarsi la terra. Il re di Francia colto il momento si adoperava per tirare la repubblica dalla sua, e gli avventurieri minacciati di assedio, dichiararono essere per dar la piazza ai turchi piuttosto che renderla all'Austria (2).

La repubblica vedeva con terrore un caso che stava per dar stauza agi' infedeli entro l' Adriatico, perciò risolvettero di comperare la terra da quelli a cui non apparteneva. Quel mercato, senz'altro poco legale, fu fermo per trentacinque mila ducati, e mandossi ambasciatore all' arciduca per iscusare il procedimento della repubblica, il quale travagliato fieramente dalla guerra che gli facevono i turchi fu obbligato farsene pago e lasciare ai veneziani Marano. Due anni dopo, cioè nel 1544,

(2) SANDI, lib. 10, c. 8, PALLADIO, Hist. Friulana, p. 2, l. 4.

<sup>(1)</sup> L'originale dice semplicemente un avventuriero forrentino per via ce. Ma Piero Strozzi cen piuttosto genreale di Francesco I cui serviva con soldati propri e senza stipendio, essendo ricchissimo, e nemico acerbo di casa dei Medici, ed aveva conquistato Marano veramente per la Francia e non per se o per altri, una poi non potendo difenderlo lo vendette ai veneziani con minaccia, se non lo compravano, di darlo ai turchi. (Trad.)

chiese che quella sua concessione fosse pagata, e domandava settantacinque mila ducati. Il senato non era scontento di raffermare l'acquisto con quel sacrifizio; ma voleva in pari tempo por modo alle altre vertenze di confine dell'Istria e del Friuli. Era una matassa molto ritorta, ne si pote venire a soluzione.

KIV. Carlo V dopo avere ingannato e rotto Francesco, svelava alfine il suo disegno di tenersi Milano. Questo attuose monarca correva a dritto e a traverso i mari e l'Europa quando per battere i Barbareschi, quando per opporsi agli avvanzamenti dei turchi, e quando per combattere contro mezza la Germania, che sollevata in armi sosteneva il concilio di Trento, firmava il trattato di Passavia, e in fine rotto da una vita così agitata e tumultuosa, andò a cercar la pace nella solitudine di un convento, sfuggendo quell'autorità di cui s' era mostro tanto geloso.

Sempre la Francia fantasticava nuovi pensieri sull'Italia. I turchi ne desolavano la parte verso mezzodi, i papi perturbavano il resto per l'innalzamento dei loro bastardi o nipoti (1); ma i veneziani cerchi ora dall'uno ora dall'altro, si tenevano del paro in guardia d'una ingannevole confidenza, e da quel timore che troppo spesso consiglia i pericolosi partiti, ed erano tanto lon-

<sup>(1)</sup> Può vedersi a questo proposito la relazione di Bernardo Navagizzo, presentata al senato reduce dall'ambasciata di Roma nel 1558,

<sup>(</sup>MS. della Bibl. del re; n.º 1041 176)

tani del mescolarsi in queste brighe, eziandio nelle religiose che furono la maledizione di quel secolo, che volle neppure dare il suo territorio per convocarvi un concilio che le novità luterane facevano necessario è che fu poi tanto famoso col nome di concilio di Trento. Bene vi mandò ambasciatori, come tutte le potenze amiche della santa sedia, senza framescolarvi în parțicolare interesse, e sarebbe anco stata dimentica la loro legazione, se non era una disputa di preminenza coll'ambasciatore dell'elettor di Baviera, la quale sottomessa al papa, decise che la repubblica essendo una potenza antica, signora di due illustri reami, dovea andar di paro coi re e star sopra a cui non era tale.

Durante questo lungo intervallo di quiete la storia veneziana scorre senza avvenimenti degni

d'intertenere i posteri.

Pietro Lando che avea conchiusa la pace coi turchi era morto nel 1545. Sotto il suo successore, Francesco Donato, riflorirono in Venezia le arti; dopo otto anni di dogato morì nel 1553; un anno solo regnò Marco Antonio Trevisani, i giorni del quale furono raccorei, dicono, dalle penitenze di un'austera vita; Francesco Venier che a lui fu surrogato, non sopravisse che due auni.

Ne' principii del dogato di Lorenzo Priuli eletto nel 1556, la prosperità pubblica fu perturbata da due flagelli, la peste e la fame, la quale seconda miseria fu cagioue di un importante ordinamento circa la coltivazione delle terre lasciate in abbandono per mancanza di lavoratori. Molte erano tuttavia allagate dalla passata necessità di difendere il paese. Si fecero canali per lo scolo delle acque inodatrici delle campagne verso le bocche dell'Adige. Glorioso modo di conquista! Le più utili conquiste sono quelle fatte in casa sua.

La pace sorrise finalmente sull'Europa al principio del 1559 per il trattato di Castello Cambresis, che riconciliò l'imperio, la Spagna, la Francia e l'Inghilterra, e decise il destino di tante pretensioni rivali che nel decorso di mezzo secolo aveano insanguinata e lacera l'Italia: Genova fu riconosciuta indipendente; il ducato di Milano e il regno di Napoli restarono a Filippo II re. di Spagna, figliuolo di Carlo V.

In questo medesimo anno morì Lorenzo Priuli, doge, e gli successe Gerolamo suo fratello.

XV. La moltitudine dei libri di controversia comparsi dopo alcuni anni pro o contra le opinioni dei novatori, il diffuso catalogo dei libri proibiti dalla sinodo tridentina e dai papi, furono cagione che il governo veneto pubblicasse alcune leggi su quell'argomento, e determinasse da questo lato le relazioni della civile colla ecclesiastica autorità. La qualità di questo governo e quella ancori meno del severo tribunale a cui apparteneva la revisione de' libri, non era favoreggiatrice di libertà. La stampa fu sottoposta ad una vigile censura (1); per questo Venezia non ebber mai

<sup>(1)</sup> al riscontri degli avvenimenti dei decreti e delle pran'tiche veneziane mostrano essersi così regolata sempre la » repubblica, da sui accolto con riverenza l'ufficio della » santa inquisizione si lasciò ad esso ciò che, si riputò del » foro-suo, intorno la probiziono de'libri, ma se adempi-

uno storico, gli elogi del quale potessero sinceramente lusingare; imperciò si espose ad essere giudicata con soverchio rigore dagli sorittori forestieri (1).

Le leggi sontuarie furono a questi tempi rinovate; non è qui il luogo di addentrarsi in esse, ne di discuterne l'utilità. Si tentò eziandio di reprimere gli abusi del giuoco. Per leggi si determinarono i giuochi permessi, il numero delle per-

n cono esattissimamente li doveri del principato in ciò che per diritto di buon principe, e come protettore i della nichiesa che della onesta de propri sudditi, perisò cascri si competente. Questa materia delle stampe pertanto scornegei essere stata delegata sempre dalla sorvanità del consiglio maggiore a quello de Dieci che n'ebbe la partico- la presidenza n.

(Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. 10,

cap 3, art. 2.) (1) Al contrario Venezia abbonda assaissimo di storici degni veramente della riputazione di cui godono. Partta, NAKI, GIUSTURIANI, MOROSINI; FOSCARINI, BRUSONI e più altri sono conosciutissimi, ne importa di trattar qui del loro merito particolare; dirò bene che due difetti notabilissimi si trovano in essi: il primo che è comune a tutti gli storici repubblicani, si è la soverchia estimazione che fanno della patria loro e le lodi eccessive che le tributano, anche con pregiudizio della verità. Il secondo è, che essendo essi quasi tutti patrizi veneziani e scrivendo pei soli veneziani poco si curando degli altri, non dicono mai cosa che riguardi le instituzioni civili, economiche e religiose dell'interno, oppure non fanno che darne qualche cenno a caso e alla sfuggita, cosicché chi gli legge per volersi instruire degli ordini loro, poco utile ne ricava. E siccome una buona storia di Venezia non si poteva avere che o da un veneziano o da persona pratichissima delle cose veneziane, così poco conto si deve fare di quei forestieri che hanno scritto di Venezia, i quali senza poter mai immedesimarsi coj principii veri di quel poco accessibile governo, hanno raccolto senza giudizio ogni qualità di storielle, di favole e di tradizioni popolari. (Trad.)

sone che potrebbono raunarsi, il luogo, il tempo, la somma (4).

La polizia, l'ordine, l'abbondanza nella repubblica non erano i termini dei pubblici provvedimenti. Si affortificarono i confini. Bergamo ed Udine nella guerra precedente erano state prese più volte: il governo fece costruire intorno ad esse di buone e considerevoli opere, a tutela di quelle due stazioni avanzate.

Intrattanto le arti, che allora gloriavano Italia, abbellivano la capitale. Jacopo Sansovino, fiorentino, innalzava i due colossi di Nettuno e di Marte, e il pennello del Tiziano, del Tiutoretto, di Paolo Veronese ornavano di nazionali dipinture i templi ed i palagi eretti dallo Scamozzi o dal Palladio.

In mezzo ai benefizi di una così lunga pace , la prosperità non poleva essere senza amarezze. Un terremoto spaventoso fece un sol mucchio della città di Cattaro in Albania; due terzi degli abitatori perirono, e perirono ancora moltissimi forestieri, perchè tenevasi in quel momento una fiera considerevole di mercatanti d'ogni paese. L'attuoso governo fe' tosto sparire gl'indizi di quell'infortunio. Cattaro sbucciò dalle sue rovine: ristauraronsi ancora l'arsonale e gli edifizi antichi di Venezia, che qualche tempo prima avevano patito.

A Gerolamo Priuli; che regnò sino al 1567succedette Pietro Loredano.

XVI. Venezia non pure era in pace con tutta la

<sup>(1)</sup> Ibid., art. 1.

cristianità, ma scorgevasi neppure cagione lontana di rottura. D'ora in ora sorgevano nubi tra la repubblica e la romana curia, ma nubi non re-

catrici di tempesta.

Nel 1560 sicdeva pontefice Pio IV al paro dei suoi predecessori geloso del conferire di piena sua autorità e senza intervenimento della pofestà secolare i beneficii ecclesiastici. Elesse vescovo di Verona Marcantonio Amulio ambasciatore della repubblica presso la sua sede. Il senato immutabile nella savia sua massima, che proibiva si ministri della repubblica di ricevere alcuna grazia dai principi presso i quali erano accreditati, richiamo l'ambasciatore; che che dicesse o sclamasse il papa, Marcantonio obbedì, ne fu rimandato se non dopo avere certificato che non aveva accettato il vescqvado, al quale fu eletto un altro presentato dal governo.

Erano si fermi nella massima che non bisogna permettere agli ambasciatori della repubblica in corte di Roma di usare del loro credito colà per ottener grazie, che il tribunale degl'inquisitori di stato aveva deliberato ne'suoi statuti segreti (1) di far confiscare le rendite dei beneficii ottenuti da un ambasciatore per sè o per alcuno de'suoi

(1) Art. 9 del primo Supplimento agli statuti dell'Inquisizione di stato. (MS. della Bibl. del re).

<sup>—</sup> Era in fatti legge nella repubblica veneta di staggire i henefizi a qualunque si fosse che avessici brigati a Roma, e di gastigare colla confisca e coll'esilio i brigatori finche non via avessero rinunciato, ma è falso che si facessero' ammazzare segretamente. L'autore istesso doveva esserue convinto, perché ebbe più volte occasione di toccare quest' argomento, (Trad.)

parenti, e di farlo segretamente e sollecitamente ammazzare se osava querelarsene.

Poco poi il papa elesse a cardinale lo stesso Amulio, che questa volta ebbe la debolezza di accettare. Fu privato della sua commissione e uon potendo pigliar lui, tutti i suoi parenti andarono spogli della veste senatoria. Pio IV mando un cardinale a Venezia per comporsi, ma il senato fu inflessibile e rispose con questa massima celebre: « Noi saremo » sempre schiavi delle nostre leggi, per restar » sempre (l') liberi,».

Terminato che fu il concilio di Trento, i veneziani adottarono. tutte le decisioni rispetto al dogma, ma ricusarono i suoi canoni di disciplina giudicaudoli attentatorii ai diritti dei principi (2). Colla me-

<sup>(1)</sup> P. Giestinian, Hist. Veneta, lib. 15.

— Vedi la nota (c) influe.

<sup>(</sup>c) L'autore, non dice bene; a Non prima fu terminato ni concisio che il papa mie ogni industria preche ello fusare ricevuto da tutti i signori cattolici. Somma prontezza escrictarono gl'italiani, e specialmente Larcepubblica nd i Venezia il fe' promulgare fra le' solemnità della messa nella dueta basilica di son Marco, e ne impose a rettori delle sue terre l'osservazione. Unde Pio-in argomento nd igrato affetto verso il zelo montrato dalla signoria per tutto il processo di questa santa opera, assegnò agli ambacciatori veneziani in Roma il magnifico palezzo edificato già per uso degli stessi pontedio da Paolo secondo figliulo di quella patria, presso la chiesa del santo lor protettore. E ciò fe'con un breve di proprio suo mayimento; ornando quivi di chiare lodi la pietà di quei senatori, ce l'egregia loro osservanza verso la fede Apostolica n.
e l'egregia loro osservanza verso la fede Apostolica n.

<sup>(</sup>Pallavicuo, Historia del concilio di Trento, lib. 24, cap. 11. Vedi anche Monosin', lib. 8. Rayasab, ad ann. 1564, n. 50. Coerasaras, Discoro sull'accettazione del Concilio di Trento, nella Storia del Concilio di Trento, di Fra Paolo Sasu, tom. 2, pag. 784, edizione di Londra (Ginewa) 1757.).

È però vero che quantunque il senato avesse accettato quel

desima fermezza porsero ai principi l'esempio cui quasi tutti seguirono di rigettare la bolla in Coena Domini di Pio V, the santificava le più famose usurpazioni della potesta spirituale sulla potesta temporale (1). Tutte queste caduche pretensioni one erano però tali da suscitar gravi conseguenze. La potesta pontificia era un vecchio nemico sempre respinto, e che per sempre rinovava i sono assalti se non altro in prova che non aveva mai pretermesse le occasioni. Di quiva poco lo vedremo fare un ultimo ed inulile sforzo.

Le quattro grandi potenze della cristianità erano state improvvisamente, assalite da un interno malore che faceva ad esse deporre i pensieri delle conquiste. Laceravansi colla guerra civile, e quella

rabbia civile era guerra di religione.

Alla Spagna scappava di mano una bella parte dei Paesi Bassi; uell'Inghilterra fondavasi un novello scisma; le novità di Lutero desolavano la Germania, quelle di Calvino insanguinavano la Francia. Preti e frati chiamavano a sterminio il mondo.

Non-posso desistere dall'osservare quanto vanc sono le previsioni dell'umana prudenza. Sotto i regni di Carlo VIII, di Luigi XII e di Francesco I i veneziani avevano usata ogni politica, ogni arme, ogni tesoro, e fuvono due volte balzati all'orlo del precipizio, per frastornare due grandi potenze bel-

o attentatorii ai diritti del principato. (Trad.)

(1) Su questa bolla di Pio V, si veggano i curiosi ed autentici ragguagli nell'appendice in fine al volume. (Tr.)

concilio senza alcuna restrizione, non osservo mai i canoni di disciplina ecclesiastica che erano contrari alle sue leggi, o attentatorii ai diritti del principato. (Tyad.)

ligeranti dal metter piede in Italia. Que' lunghi strazi finirono in modo conforme alle legig generali della natura. Le due maggiori possanza stettero sul campo di guerra ancora assai tempo dopo che la possanza di second' ordine, spossata, arasi ridotta spettatrice della pugna. L'una oppresso l'altra. La Spagna o la casa d'Austria arrafto tutto e resto signora di Napoli e del Milanese. L'equilibrio fu rotto, quanto di peggio poteano temere i veneziani era accaduto, eppure da quel punto cessarono le: loro guerre con Napoli e con Milano. Altri motivi tennero occupato di repubblica di Venezia.

• È probabile che avrebbe conservato se non l'immenso suo commercio cui le nuove scoperte geografiche traevano a irreparabile ruina, almeno le sue colonie e la sua possanza territoriale se non le si precipitava incontro il nuovo popolo che da due secoli audava ampliando le sue conquiste nell' Europa orientale. Qui incomincia il secondo periodo della sua decadenza.

FINE DEL TOMO

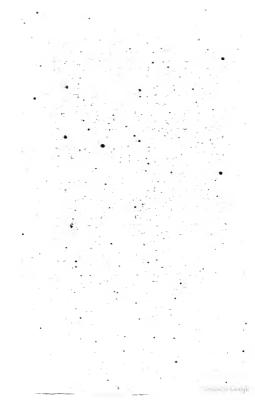

### NOTE ED JILLISTRAZIONI

3-6

(b) Pag. 60. 4 Dietro le diverse opinioni di due de' primi n generali di que tempi, non tutti i lettori convenirebbero ne certo nell'accusare di timidità quel governo, che aresse n assolutamente adottato Il gecondo; molto meno adunque na en e potrà accusare il senato, che nell'aderiro alle viste ndel Pitigliamo; ch'erano di non esporre la sorte di tutto nlo stato al successo di una battaglia, credè però di donver prestarsi alla prima linea di difera dello stato ch'era n'Adda, piuttastochie col ritrarsi all'Oglio, ch'era la serma conda, mostrare di abbandoustre vilmente una parte dei n propri sudditi n.

(c) Pag. 363. « L'indicazione fattaci, dice il Tiepolo, che per n'avere l'ambasciatore da Mula accettato il cardinalato, tutti n' i suoi parenti fossero stati apogliati della vesta senatoria, n'farebbe credere ai forestieri che deggono quasta atoria, n' che si fosse procedute con una estrema severità, privan-ndo della dignità di senatore tutti i suoi parenti, e che ni senatori poi evessero in Venessia una veste distinta dangli altri. L'equivoco nasce qui dal n'on avere letti con nattenzione i passi del Morosini e del Vianoli, da cui sem-

"" h'na che abbiasi prese queste notizie, i quali ci dicono, n' che in occasione di questa elezione, si erano proibite le pubbliche e private dimostrazioni di giqa, e rietato ai "parenti del da Mula di vestire la toga purpurea di seta, n' detta ducale n. E aoggiunge, che i senatori non avevano una veste distinta dalla comune dei patrizi, e che nell'occasione di solennità, " tutti indistintamente i patrizi vestinone di solennità, " tutti indistintamente i patrizi vestinone di solennità, " tutti indistintamente i patrizi vestinone di solennità, " e tutti non altro si era fatto nel vietare n' le pubbliche e private feste, che proibire anche ai di n' lui parenti di dare una dimostrazione di gioje col vestire n' la toga purpurea n.

## Appendice sul consiglio de'Dicci.

## ( Vedi pag. 353 ).

Se Pietro Daru invoce di serivere la storia della repubiblica di Venezia appoggiandosi ad estratti o mutilati o male intesi, avesse letto egli stesso distesamente i principali autori che servono a fondamento dell'opera sua, e principalmente Vettor Sanoi senza il quale non è possibile di farsi una prosisa idea dell'origine, progressi, forma e modi delle istituzioni politiche di quella repubblica, certo è che non sarebbe incappato in que tanti atrabalsi che fa nel volerci dipingere il governo veneto. Questo istorico e la maggior parte degli scrittori forestieri, credono che il consiglio dei Dieci sia stato hiente più she un tribunale tenebroso di lata pollisia, circondato da sbirti, da spie e da patiboli, spavento a quelli di dentre e orrore, a quelli

di fuori. Eppure il Decenvirato veneto sorto da una congiura-contro lo stato, ristretto ad ufficii meramente criminali, si era à poce a poco dilatato così fattamente che nel sècolo XVI rappresentara quasi da se solo tutto il governo. Quantunque io m'abbia proposto di trattare di queste materie infine alle presenti istorie, pure per bene intendere con qualtaragioni ed antiorità potessero i Decemviri fermare una pace così strana con Solimano II, sarà bene far qui qualche breve digressione.

Ouando il consiglio dei Dieci fu instituito nel 1310, il reggimento politico dei veneziani era ben lungi dall'avertocco quella perfezione a cui giunse da poi. In quell'etaancora barbara e in cui gli altri popoli aveano neppure forma stabile di governo, non si conosceva ancora questa; divisione di poteri così bene determinati, che l'uno serve di contrapeso all'altro; che anzi nel maggier consiglio ossia corpo sovrano stavano confusi il potere legislativo ed esecutivo e talvolta fin anche il giudiziario : esisteva il senato, ma informe ancora e senza alcuna attribuzione di competenza sua propria: ciò che egli faceva era per commis? sione delegata dal gran consiglio che lo incombenzava talora di una cosa e talora di un'altra, ne incominciò a pigliar forza se non verso la metà del secolo XV, e ad assumere forma ed attribuzioni di vero corpo esecutivo di governo nel secolo XVI (1).

La congiura di Bajamonte Tiepolo avendo messo i veneziani in necessità di crearsi un tribunale rivestito del

<sup>(1)</sup> SARni, tom. 5, pag. 37

più esteso potere per le indagini degli attentati contro la repubblica, era naturale che i voti dovessero piegare verso i cittadini di maggior riputazione e di più esperimentata integrità; infatti i primi Deccaviri appena compiuto l'afficio loro, ad imitazione dell'antica virtù dei dittatori romani, si deponevano; e accadde ancora che trovaido lo stato quieto, ed essi non credendosi più di nessuna utilità, tendessero a sciegliersi omettendo le sedute a cui erano obbligati, se non ohe un decreto dal maggior consiglio del 1339 comandò che dovessero xiunirsi alqueno per quattro volte al mete, e stabili una multa contro chi mancasse pet tre settimane (1).

Ciò dimostra quanto poco giudiziosamente il Daru abbia posto fede nel trattato a penna del Governo veneto, secondo il quale i Dieci, ecrearono, coni via e sotterfugio per prolungare anche di proprio arbitrio la loro autorità.

La dignità delle persone che questa magistratura coprivano, l'attività, lo zelo e il disinteresse con che alla cosa pubblica si adoperavano, fecero tosto salire il consiglio dei Decemviri in grandissima estimazione. Il Pregadi ossia senato non essendo ancora ben costituito, il maggior consiglio ritchendo in se coll'autorità legislativa anche l'esecutiva, e molte cose non si potendo degnamente trattare in quella nunerosa assemblea, s'incominciò dal delegare ai Dicci orà questa, ora quest'altra commissione: la celerità e la segretezza con cui si, adempievano, l'esito fortunato che sortivano, crebbero la fiducia di modo che a poco a

<sup>(1)</sup> SANDI, tom. 3, pag. 35.

poco il consiglio dei Dieci riusci. ad avere in sua mano il principale indirizzamento politico, economico e giudiziario di tutto il governo (1), e ad avere la soprintendenza su tutte le altre magistrature e consessi (2); ma egli poi era in tutto sottomesso all'autorità del maggior consiglio, che poteva correggere ed abrogare i decretti di lui (3). Erra pertanto il Daru quando afferma che i Dieci potevano anche rivocare i decretti del consiglio sovrano; Vettor Sanoi afferma positivamente che questa facoltà non ha mai esistito. Così la repubblica, come dice il medesimo Sanoi (t. 6, pag. 492), fu governata per lunghissimo tempo quasi dal solo consiglio dei Dieci.

Sin dalla sua origine si era decretato che nulla potesse fare senza l'intervenimento del doge e de suoi consiglieri che n'erano come i presidenti (4). Questa presidenza variò col tempo, ma restò sempre che senza il concorso almeno dei consiglieri ducali non si potesse nulla imprendere di rilevante:

Accaduta nel 1355 la congiura del doge Marin Faliero, i Dicci non potevano congregarsi nelle solite forme, il recessendo lo stesso doge; perciò chiamarono una giunta di venti persone tra le più cospicue del senato e del maggior consiglio, la quale in seguito fu confermata stabilmente (5).

<sup>(1)</sup> SANDI, tom. 5, pag. 47.

<sup>(2)</sup> Ibid.,

<sup>(3)</sup> Ibid., tom. 3, pag. 35 e 36.

<sup>(4)</sup> SANUTO, pag. 586. SANDI, tom. 3, pag. 33.

<sup>(5)</sup> SANUTO, pag. 603. SANDI, tom. 3, pag. 130.

Questi non ebbero per allora che il voto consultivo, ma per una legge dele 1356 proposta dai correcttori e decretata dal maggior consiglio ottennero anche il deliberativo (1). Questa giunta fu poi sel 1529 ridotta a sole quindici persone. Era legge che tanto i Dicci, che i Quindici della giunta fessero eletti dal consiglio sovrano, cappandoli dal corpo de' senatori; i Dieci si arrogarono talvolta il diritto di scegliersi essi la giunta, ma durò poco, fu represso l'abusó, e gli antichi decreti richiamati all'ordine.

Sino dal 1314 si era decretato che uno almeno dei tre avagadori di comune dovesse sassistere. a tutte lo riduzioni dei Decemviri, e che senza di lero fosse irrita e nulla ogni decisione. Gli avogadori non avevano che la faeoltà di proporre, ma potevano sospendere la parte quando la trovassero contraria alle leggi o al ben pubblico, e rimandarla o al maggior comsiglio, o al senato o alle quaranzie secondo che avvisavano meglio competersi (3).

Nel consiglio dei Dieci con giunta, oltre alle anzidette persone, vi avevano ingresso i cinque savi grandi o del consiglio, i cioque savi di terra ferma, i cinque savi agli ordini, detti da alcuni savi di mare (3), ed i procuratori di

<sup>(1)</sup> SANDI, ibid ,

<sup>(2)</sup> SANDI, tom. 3, pag. 135.

<sup>(3)</sup> SANDI, tom. 5, pag. 40.

<sup>—</sup> Non sono qui da confondersi le leggi che vietavano ai Savi di essere del consiglio dei Dieci, cioè a dire Savio e Decemviro nello stesso tempo.

san Marco (1); questi ultimi massimamente doveano essere chiamati nei consigli segreti ed ardui. Non so se prima vi avessero parte tutti nove, ma è certo da una legge 27 aprile 1527 presa dal consiglio dei Dieci e Collegio insieme, che tre solamente erano ammessi e si cavavano coi più voti ogni rolta che componevasi la giunta. I rapi dei Quaranta al criminale che prima vi avevano posto, ne furono esclusi per legge del maggior consiglio mel 1464.

L'autore del trattato sul Governo veneto piglia qui uno de'auoi soliti granchi. Dice che la giunta era composta dei nove procuratori di san Marco e di undici altre persone tra le quali erano compresi i tre capi della quaranzia auddetta, e che tale durò finchè nel 158a fu abolita. Aggiunge ancora che la quaranzia era stegnata co'suoi capi, a perchè avendo questi l'ingresso nel consiglio dei Dicci, n benchè senza voto, dal giorno che fu instituita l'aggiunta, n non avessero fatto opposizione all'ordine dato agli ambansaciatori (di cedere Napoli di Marya) no almeno rappresentato il negozio al senato a tempo, che n potevasi prestarli rimedio n. Questo sdegno era ben fuor di proposito se già da quasi ottant'anni non entravano più in consiglio dei Dicci.

L'ingerenza che questo consiglio colla sua giunta si era data quasi in tutte le faccende dello stato, dovera sempre eccitare la gelosia delle altre magistrature, che colla loro resistenza mantenevano un' utile opposizione e costringevano i Decemviri a sviluppare maggiore capacità, intelli-

(1) Ibid., tom. 3, pag. 336. DARV, T. V.

24

genza e destrezza degli altri; ma pure questo mescolamento di affari non poteva essere senza confusione, massime in una repubblica dove tutto era metodico, e tanto inclinata all'equa ripartizione dei lavori.

Nel 1457, i Dieci con una giunta che espressamente si fecero dare dal maggior consiglio e che in seguito gli fu confermata stabilmente, deposero il doge Francesco Foscari; la qual cosa io credo che sia intervenuta per congiura di un partito contrario al doge, di cui erano alla testa i Loredani, e che si servi dell'autorità del Decemvirato per riuscir meglio, più prontamente e senza opposizione al suo fine. Comunque sia, un decreto dato dal consiglio maggiore nel 1458 proibì ai Dieci di mai più mescolarsi nella Promissione ducale, tranne il caso di fellonia. Per un'altra legge del 18 settembre 1468 dello stesso consiglio sovrano furono più precisamente circoscritte le sue attribuzioni, tra le qualisono da notarsi quelle cose le quali appartengono a' tradimenti, a sette (cospirazioni), e a turbazione del pacifico stato nostro: item a trattati di terre e luoghi, ed altre cose simili le quali meritino di essere trattate secretissimamente: come ancora il caso di sodomia, e le cose che risguardano le scuole, siccome sin qui si è osservato debbano restare alla cognizione e deliberazione del consiglio dei Dieci (1).

<sup>(1)</sup> Vadit pars, quod ea quae pertinent ad proditiones, et sectas, et ad turbationem pacifici status nostri; item, ad tractatus terrarum, et locorum, et aliarum rerum gusmodi quae secretissimi tractari merent: casus quoque so-

Per questa attribuzione di autorità continuarono i Dieci ad avere la principale ingerenza nell'interno e nella polizia esteriore della repubblica. Così Donato Giannotti, (o per dir

domiae et ea quae tangunt scholar sicut hactenus servatum est remanere debaant cognitioni, et deliberationi Consili X, et similiter cancellaria nostra Dominio nostro cum Consilio. Hoc etiam declarato quod capitibus Consilii remaneat consueta facultas secundum leges captas puniendi, et accipiendi poenam ab illis rectoribus, et officialibus nostri qui retinentes forent obedire mandatis nostri Dominii In reliquis autem omnibus cujuscumque conditionis existant, ut Consilium X a tantis occupationibus sublevetur; Capita initus Consilii tam praesentia quam flutura quovis modo se impedire non posint; sed observantia privilegiorum Civiatum et Locorum nostrorum, et alia omnia quae devoluta eront ad Capita et Consilii X commitantur, et vadant ad cognitionem officii shocatorum, et ad alia officia ordinaria sicut requirent negotia, et conditiones eorum...

(Ex libro partium III.mi M. C. signato D, existente in Off. Advoa. Com. ad pag. 9 tergo).

Il signor conte Tirono, al quale sono debitore di questo estratto, pensa che le espressioni Tractatus terrarum ec., debba riferirai ad proditiones, e che s'intenda di trattati proditorii relativi alle terre e luoghi della repubblica, i quali veramente ne turberebbono il pacifico stato; ma il testo dello statuto non può essere più chiaro, ed ivi si parla di due attribuzioni affatto distinte. Egli cita in suo appogmeglio Trifone Gabriello gentiluomo veneziano ohe al Giannotti forni quello notizie) nel suo dialogo della repubblica e magistrati di Venezia scritto più anni prima della guerra

gio un capitolare del medesimo consiglio dei Dieci in data 20 ottobre 1555, ch' egli possiede autentico in pergamena, nel quale sono descritti i doveri di ciascun membro e le facultà del sonsiglio, e dove si leggono tradotte le surriferito espressioni in questi termini (art. 25): Quelle cose che appartengono a proditione de sette, e turbatione del pacifico stato nostro . . . . (art. 27). Se alcun rettor vendesse, over tratta di vendere città, castello et fortezza sia quella punito dal consiglio dei Dieci ec.

Io non ho soti'occliio questo documento per poter decidere (e il chiarissimo sig. conte non lo accenna) se sia un decreto statuito dal maggior consiglio, o se sia un semplice repertorio degli obblighi ed uffici del consiglio decemvirale fatto compilare per nso e comodità di chi occupava quel posto. Ma ammesso anche il primo caso, questa nuova legge sarc'bbe posteriore di 15 anni alla pace di cui si parla, e potrebbe essere che il corpo sovrano malcontento di essa avresse roluto riformare la parte o legge del 1468: bisogna però che il consiglio dei Dicci non osservasse questo capitolare alla lettera, e si attenesse piuttosto allo statuto anteriore, perchè come lo attestano in più luoghi il Saroi e il Paruta, continuò nelle attribuzioni medesime sino al 1582, e fu appunto nel 1570 che conchiuse egli stesso la pace coi turchi a cui cedette l'isola di Cipro.

con Solimano II, copiato in questo luogo letteralmente anche dal Sansovino, dice che a' suoi tempi il consiglio dei Dieci aveva autorità pari « a quella del consiglio dei Pregadi » e di tutta la città, perciocché egli può trattare le fac-» cende dello stato come egli vuole, senza esser sottoposto a » maggior potestà. (1) Vero è, aggiunge, che questa autorità " non è usata da quello, se non in casi di grandissima im-» portanza ai quali per altra via non si può riparare, come sarebbe deliberar di muovere una guerra, conchiudere » una pace, praticare una faccenda occultamente, mandar » un provveditore in campo con prestezza; le quali cose » se nel collegio si trattassero e poi nel cousiglio de' Pre-» gadi si deliberassero, dove ragionevolmente si arebbono » a deliberare, non sariano forse con quelle circostanze, » cioè con quel silenzio, con quella prestezza e simili cose » che il tempo ricerca, amministrate ».

In più ristrette parole le medesime cose dice Vettor Sano. (10m. 5, pag. 47.) a Si connettano insieme i fatti e le leggi già da noi indicate, che raviseremo il consiglio n dei Dieci unito alla sua aggiunta essere stato con il fatto n preside ai generi principali che il governo compongono ne politico e di economia, quantunque per le più volte n accennate delegazioni anche al senato molti di que' ognegtiti si fossero resi ordinari».

Abbiamo veduto che questo consiglio dei Dieci con giunta era composto dei Dieci propriamente detti, dei quin-

<sup>(1)</sup> L'espressione è inesatta, perchè era sottoposto a quella del gran Consiglio.

dici della giunta, del doge e de'suoi sei consiglieri, i quali tutti avevano voto deliberativo; poi entravano i quindici savi ordinari e tre procuratori di san Marco, solamente con voto consultivo; finalmente almeno uno dei tre avogadori col solo voto consultivo, ma che in virtà del suo ufficio poteva interrompere e sospendere le deliberazioni di quel consiglio segreto. A cui si possono aggiungere i sci segretari del medesimo consiglio, i quali quantunque non avessero voto, cionondimeno essendo perpetui nel loro ufficio ed avendo in mano i principali segreti dello stato, erano non solo consultati in questi, ma ad essi ordinariamente si affidavano le secrete missioni e le confidenze diplomatiche. Giannotti aggiunge che nelle consulte di gravissimo momento e di maggior occultatezza i cinque savi agli ordini non erano ammessi, che le lettere di quel consiglio così composto si spedivano in nome del doge cum consiglio nostro decem, e che le sue decisioni qualunque fossero, erano dalla repubblica ritenute per rate e valide. Niccolò Crasso nelle sue annotazioni al Giannotti nulla contradice a tutto questo, ma lo conferma dicendo che al suo tempo i Decemviri della pace, della guerra e del pubblico erario nulla più deliberavano.

Pertanto dal 1468 al 1581 il consiglio dei Dieci con giunta non era solamente un tribunale criminale instituito per conoscere dei delitti contro la sicurezza pubblica, ma eziandio un consiglio di stato composto dei principali rappresentanti del governo, e investito o per attribuzione di origine o per delegazione della più estesa ingerenza nella politia esecutiva interna ed esteriore della repubblica. Circa alla facoltà di fare la guerra, io credo che il Giannotti s'inganni, o per lo meno non trovo che ne abbia fatto uso giammai; ma bene abbiamo esempi di trattati di pace anteriori e posteriori a questo con Solimano II nel 1540. Nel 1468, dopo la guerra fatta dai veneziani nel Casentino, avendo i fiorentini mandato a Venezia ambasciatori per trattare gli'accordi sopra le cose di Pisa e stringere una lega, la Signoria desiderosa di conchiudere prima che si divolgasse la notizia giunta di fresco che Bijasette Il aveva dichiarata la guerra alla repubblica, per tema che udito questo i fiorentini si raffreddassero, fa risolto che non in Pregadi, ma in consiglio dei Dieci si dovessero portare i negozi (1).

Durante la guerra per la lega di Cambrai seguita dal 1508 al 1516, tutte le trattazioni, misioni, aperture e confidenze diplomatiche furono quasi sempre indirizzate dal consiglio dei Dieci; essi fecero decreti di amministrazione interna, essi mandarono ambasciatori, essi ammisero patrizi nel senato, (2) essi accrebbero persino le attribuzioni di questo devolvendo in lui nel 1515 la materia tutta delle acque alle quali da prima sopravegliava un'apposita magistratura (3). Vedrà il lettore nella seguente Appendice che il carteggio diplomatico per la bolla in coena Domini, fu sempre maneggiato dai Dieci quantunque in ultimo ne riferiassero al senato.

<sup>(1)</sup> GLARNOTTI, pag. 30, e GUICCLARDINI, lib. 4, cap. 3.

<sup>(2)</sup> Brmso, lib. 10, pag. 225.

<sup>(3)</sup> Sandi, tom. 5, pag. 38.

Durante la guerra di Cipro e dopo la presa di Nicosia, cioè nel 1570, fu dal senato spedito a Costantinopoli Giacomo Ragazzoni per trattare la restituzione dei prigionieri, a cui i Dieci aggiunaero commissioni segrete da portare al Bailo, affinché presentandosi il caso potesse aprir pratiche di componimento (1); e dallo stesso consiglio dei Dieci com giunta, fu tre anni dopo trattata e conchiussa la pace con Selim gran signore a cui fu ceduta l'isola di Cipro (2).

Dal sin qui detto si vede che l'accordo con Solimano II nel 1540, non era il primo e neppure fu l'ultimo che fosse stato conchiuso per l'autorità del consiglio de' Dieci : che questa autorità non era arbitrio o abuso, ma potere delegatogli dallo stesso gran consiglio; che in Venezia anzichè scandalizzarsi di queste deliberazioni come fa il Dano, erano avute per buone e valide; e finalmente che questa magistratura dei Dieci non era in queste circostanze composta di dieci persone come sembra credere o voler far credere lo storico francese, ma di circa sessanta scelte tra i principali uffici della repubblica: trent'una di esse cioè il doge, i sei consiglieri, i Dieci, e i Quindici della giunta avevano voto deliberativo, le altre solamente il consultivo; ma tre di loro (giacchè io penso che in casi di tanta urgenza tutti gli avogadori vi si trovassero) incaricati di tutelare gl'interessi del comune, avevano facoltà d'interrompere ogni risoluzione quando la credessero contraria al pubblico interesse,

<sup>(1)</sup> PARUTA, guerra di Cipro, lib. 2. DARU, l. 27, n. IX.

<sup>(2)</sup> PARUTA, lib. 3.

Ma per dire qualche cosa in particolare di questo trattato bisegna sapere che appena a Venezia si ebbe subodorata l'inclinazione che poteva avere il Divano per la pace, il consiglio dei Dieci, s'intende sempre colla giunta, mandò a fare le prime tentazioni Lorenzo Gritti (1), sigliuolo naturale del doge, che recavasi a Costantinopoli col pretesto di ricuperare certe mercatanzie già state di suo fratello Luigi, morto colà. Il Gritti trovando un po' il terren duro si contentò d'introdurre una sospensione di offese per tre mesi. Intanto il re di Francia e l'imperatore vedevano mal volontieri che la repubblica calasse ad accordi colla Porta Ottomana, desiderando ognuno dei due di vederla oppressa per poi carrucolarla nella volontà loro; perciò essi, e la Francia principalmente, tentarono ogni mezzo quantunque reo per corrompere i patrizi, spargervi la divisione e penetrare i segreti dello stato. L'ambasciatore francese a Venezia rendeva poi avvisato d' ogni cosa l'altro suo collega a Costantinopoli e questi il Divano, acciocchè calzasse alto colle pretese e rendesse il componimento più difficile o disgustoso. Marco Foscari, prudentissimo senatore, accortosi che la repubblica era venduta da' suoi alleati e tradita da' suoi cittadini, quando si venne a discutersi in senato della pace, parlò che quell'assemblea era troppo numerosa, che molti erano corrotti, i suffragi venduti, tradita la repubblica e ogni cosa che colà dentro si proponesse e trattasse quantunque della maggiore importanza per lo stato, era tosto, con somma infamia di

<sup>(1)</sup> PARUTA, Storia veneziana lib. 9, pag. 699.

chi lo faceva, riferita agli ambasciatori di Francia e di Snagna; e che, se si voleva rimediare a quella mortalissima piaga, e' bisognava ridurre la trattazione di quelle faccende in non più che cinquanta cittadini approvati per esperienza, per fede e per carità verso la patria (1). Questa ardita proposta sollevò contro il Foscari l'animosità di tutta la moltitudine de' senatori che si credevano offesi da lui e tassati di traditori, o per lo meno di leggieri ed ignoranti; ma quell'odio ridondò in somma sua laude quando fu veramente scoperto ciò che il buon Foscari sospettava. In questa circostanza il consiglio dei Dieci che, come dicono il PARUTA ed il SARDI, aveva allora il maneggio segreto della guerra e trattava con suprema autorità delle cose più gravi e più importanti, lasciò che il senato desse all'ambasciatore commissioni non troppo larghe riservando al proprio segreto di aggiungervi in caso di estrema necessità anche le piazze di Napoli di Romania e di Napoli di Malvasia, quando senza perder quelle la pace ottenere non si potesse; ma la sua prudenza fu inutile perchè tradita da due de' suoi segretari, e da Maffeo Leoni savio di terra ferma, i quali ogni cosa all'ambasciatore di Francia residente a Venezia riferirono, che poi col mezzo dell'ambasciatore francese a Costantinopoli lo fe' sapere al sultano: scoperti i traditori, chi andò ramingo e infelice dalla patria e chi riparatosi in casa l'ambasciatore di Francia ne fu cavato e punito nella vita come si meritava; e a quell'ambasciatore, che era Guglielmo Pellicier, rimase l'infamia di avere con-

<sup>(1)</sup> GIUSTIRIAMI, lib. 13. GIOVIO, lib. 39.

taminata la dignità del suo ufficio, e trasmutata la sua missione di pacificatore in quella di traditore e di spia.

Il Danu che quantunque volte si tratta di accoccarla ai veneziani v'incastra sempre qualche riflessioncella, e una ne fa sul trattato di pace che a lui sembra si strano, qui perchè importa vergogna alla Francia se ne tira fuori seccamente. Questo sarebbe il manco male, ma per vero non so capire come egli che mostra aver fatto un'attenta lettera di Vettor Sandi, che copia il Panuta, che aveva sott'occhio il Giarnotti cui traduce in qualche altro luogo. che cita il Giovio, il Sansovino, Niccolò Chasso, a dispettto di quanto dicono questi scrittori abbia voluto ostinarsi a ingannare i suoi lettori dando a loro un'idea al tutto erronea del consiglio dei Dieci, e degli ordini civili del governo veneto: dico ingannarli, perchè quand'anche fossero degni i nominati autori di poca stima, che pure non sono, anzi il Sandi e il Paruta sono meritevoli d'ogni maggior riguardo, egli che ha letto e studiato a memoria il suo manoscritto del Governo veneto del quale ne fa un tanto scapestrato elogio, doveva pure avervi trovato che quando il consiglio dei Dieci con giunta (la quale per altro non conosceva meglio delle restanti cose di cui tratta) diliberasse qualche cosa, la sua diliberazione aveva forza di senato, anzi più che di senato, e a sostegno della sua asserzione cita appunto il trattato che fece con Solimano II; ma questa volta neppure il preteso emolo di Fra Paolo è riuscito a ritrarre dalla caparbia sua opinione lo storico. È vero che lo cita a piè di pagina, ma lo cita a suo modo.

È veramente una ipotesi assurda questa del Danu, che

un tribunale composto di dicci uomini il quale tuttochè fortificato d'immensa autorità, era però creatura e dipendente dal consiglio sovrano, senza forza materiale, coll'opposizione di tutti gli altri magistrati della repubblica gelosi di sua potenza e che per scemargliela già da gran tempo l'andavano circuendo ne' suoi andamenti e di ambizione lo accusavano, volesse all'improvviso usurparsi nientemeno che un potere assoluto e disporre a suo capriccio del dominio; che un ambasciatore in caso di tanta importanza volesse preserire le commissioni segrete di questi Dieci a quelle ricevute dal magistrato rappresentante la vera e legale autorità esecutrice della nazione, quando non avesse saputo che derivavano da legittima origine; e che il senato, i procuratori, la signoria, gli avogadori, i savi, i censori, i correttori delle leggi, infine lo stesso maggior consiglio da cui emanava ogni autorità ed ogni legge, volessero tacere e sopportare un'azione tanto sconcia e capace da se sola a perturbare gli ordini e a scrollare le più salde foudamenta di qualupque governo buono, peggio poi di quello di Venezia per sè stesso tanto geloso dell' osservanza delle sue leggi. Poi, i Dieci per arrischiarsi a un passo tanto cimentoso ed ardito erapo sicuri che sarebbono stati approvati o tollerati? o piuttosto non doveano temere che il maggior consiglio sdegnato di un'impertinenza così strana, illegale, attentatoria alla sovranità, sovversiva d'ogni legge non gli avrebbe immediatamente deposti e fattili giudicare e punire come altretanti ribelli? Non era in Venezia dove atteutati di tal sorte si potessero impunemente commettere. Già da gran tempo esisteva una

forte opposizione di tutte le magistrature venete contro i Decemviri: già da gran tempo esisteva una lotta di rivalità tra i Pregadi e i medesimi Decemviri, e questi tanto più doyeano temere quanto che i primi erano assaj più numerosi e spalleggiati da maggiori aderenze, e sopratutto dalle Quaranzie che di mal occhio sopportavano la suprema ingerenza in quasi tutte le materie giudiziarie attribuitesi dal consiglio decemvirale; infatti nel 1528 riusci la vittoria tutta in favor dei Pregadi che si feoero delegare dal maggior consiglio tutta l'autorità del reggimento esecutivo, nel quale fino all'ora ebbero tanta parte i Dieci, e ristringer questi negli antichi termini della loro giurisdizione criminale. In mezzo a tante reazioni era interesse dei Decemviri di non lasciarsi trascorrere ad atti o ambiziosi o sospetti, e di non operare che cose utili al comune, e pertanto era impossibile che volessero di proprio arbitrio cedere due piazze, cui la nazione ripugnava di cedere, se non si fossero creduti facultativi di poterlo fare.

Se queste riflessioni che pure si offrono spontanee, si fossero fatte dal Danu, non avrebbe dato a Venezia dello strano governo perché non sapea ne mostrar meraviglia ne querelarsi di una tanta usurpazione dei Decemviri. Lo strano è nel Danu che non ha veduto o ha voluto fingere di non vedere ciò che in mano tenevasi.

(TRADUTTORE).

# Appendice sulla Bolla in Coena Domini di papa Pio V.

Estratto dagli Annali delle cose della repubblica di Venezia. (MS.)

#### 15 settembre 1568.

Lette le lettere oltrascritte tutte con sacramento solennissimo universale fu comandata credenza delle cose che qui sotto si diranno, perciò che essendo stata pubblicata in Venezia in alcune chiese la bolla in Coena Domini, per la quale inter caetera ordinaria, che non si dovesse giudicar in civile, ne in criminale alcun clerico, e che li prencipi non potessero mettere nuove gabelle a' popoli, ne meno riscuotere loro le gravezze imposte senza ordine del papa, no che alcuno avesse ardire d'impedire alcuna esecuzione ecclesiastica, nè che potessero dal clero riscuotere alcuna quantità di denaro, nè che in alcun modo si potessero impedire nei beni ecclesiastici, ed altre cose simili che tornavano in grandissimo pregiudizio de' prencipi cristiani che avevano nei tempi passati avuti molti indulti dai papi passati, il che dava maggior noja a Filippo (1) ed a'Veneziani che ad alcun altro, avendo quello come feudatario della santa chiesa per il regno di Napoli e di Sicilia molte autorità nelle cose ecclesiastiche, perciò che per la Sicilia aveva la monarchia di tutti i beneficii ecclesiastici, e per

<sup>(1)</sup> Filippo II, re di Spagna.

Napoli l'exequatur, cioè che non s'eseguiva alcun breve pontificio se non con l'ordine del re cattolico; ed alla repubblica nostra per esser ella nata libera, ne aver mai nel suo governo conosciuto alcun prencipe cristiano ne infedele per suo superiore, e con questa bolla veniva ad essere posta in servitù, perchè non poteva, come aveva fatto liberamente già 1140 e tanti anni, governare li suoi popoli, e per conservazione della sua città riscuotore gabello, e di nuovo imponerne a' suoi sudditi; e vedendo Paolo Tiepolo ambasciator nostro a sua santità, che questa cosa era di somma importanza, e che anche gli altri oratori degli altri re e prencipi mormoravano, parendogli che non si dovesse così facilmente acquietarsi in questo negozio per conservazione della nostra natia libertà deliberò di ciò, come di cosa di molta importanza, scrivere all'eccellentissimo consiglio di Dieci acciò le cose passassero più quietamente e secretamente: così

Alli 7 aprile 1568 dopo la pubblicazione d'essa bolla aggiungendo che per le parole in quella descritte, pareva
piuttosto che tutto fosse fatto per disfavore della repubblica, che per nocumento ovvero impedimento d'alcun
altro principe, raccordando a quei signori che la cosa era
di somna importanza, nè si doveva lasciarla così per abbandonata, ma farne d'essa conto come di cosa importantassima. Che di ciò ne aveva ragionato con gli altri ambasciatori dell'imperatore, Francia, Spagna e Portogallo, i
quali avevano detto, che credevano che i loro principi non
l'assentirebbero; ma che non erano per far uffizio alcuno
con sua asantità, se non gli veniva commesso dai loro si-

guori. A questo gli aveva esortati l'ambasciator nostro, ma non volevano far altro sino ad altr'ordine. Che anco medesimamente lui nou si muoverà, nè sarà dei primi, ma se gli altri faranno circa ciò motivo alcuno ed uffizio, che lui non mancherebbe per la parte sua.

Alli 14 aprile 1568 scrisse l'orator nostro a Roma, che essendo andato il cardinal Cornaro a corte per alcuni suoi negozi, dopo aver negoziato con sua santità entrò in discorso circa la bolla in Coena Domini; dicendo che gli pareva che i prencipi cristiani non potevano a patto alcuno osservarla, e massime i Veneziani per esser nati e vissuti sempre liberi senza esser stati mai comandati da alcun prencipe; e che ubbidire ora ad un ordine tale pareva loro impossibile. Disse il papa: che vi pare che stia bene che i prencipi cristiani aggravino senza nostra saputa il clero, come hanno fatti questi in Cipro; e che si faccino lecito favorire contro gli ordini nostri i frati disubbidienti, come quegli Amedei del Desenzano; e che ogni minimo caso contro clerici per ispedirlo da loro lo facciano atroce, e che senza la nostra autorità, alla quale incombe il governo dei popoli voglia continuamente angariarli? Rispose il cardinale, che questa repubblica era semprestata vissuta, e che al presente era niuna più cristiana, e che se le conveniva avere un poco di riguardo più degli altri; e che mai lei imponeva alcun carico ne al clero ne al popolo se non necessitata; e che le sue imposizioni ogni anno le pagava volentieri; e sebbene per le cose di Cipro a sua signoria illustrissima, ed alla sua famiglia ne toccava pagare più di 3000 ducati, che però pagavano, ed avevano pagato

volentieri. Disse il papa: così sono in censura quelli che pigliano, come quelli che danno. Disse il cardinale: dunque anch'io sono-cascato? Si, disse il papa. Allora il cardinale gettatosi in terra gli addimandò l'assoluzione, se ne avea dato, e se ne daria in avvenire. Disse il papa: glielo date di vostra voglia? Sì, disse il cardinale, Replicò il papa: glielo date senza essere isforzato da alcuno? Rispose il cardinale: di mia libera volontà glielo do. Così sua santità gli diede l'assoluzione, e disse, questo ch'è fatta è per causa d'alcuni signoretti che si fappo lecito tiranneggiare i popoli; ma quando vogliono qualche cosa l'addimandino. Cosi pigliando di nuovo le cose disse, che raccomandava di nuovo a sua santità la repubblica nostra protettrice sempre di santa chiesa, che non si conveniva con essa lei procedere con tanto rigore. Rispose il papa: staremo a vedere come si porteranno, e così si governeremo ancor noi, e se vogliono cosa alcuna la dimandino.

Ai 8 maggio 1568 scrisse l'orator nostro da Roma agli illustrissimi signori capi de' Dicci, che il cardinal Savelli d'ordine di sua santità aveva ordinato ai generali delle religioni, che commettessero ai confessori che osservino la bolla in Coena Domini, di che tutti gli ambasciatori dei principi se ne risentivano grandemente, e ragionando fra loro cel nostro ambasciatore lo esortayano ad essere il primo a far di ciò querela col papa: ma lui all'ambasciator cattolico, che a far ciò l'incitava disse, che toccava prima a lui per nome del suo re come interessato più. Anzi, rispose detto ambasciatore, a voi tocca per esser principe più vicino a Roma. No, np, disse l'ambasciator nostro,

DARU, T. V.

25

facciasi unitamente, che io sarò unito sempre quando vorranno anco gli altri far uffizio.

Ai 15 maggio 1568 per l'illustrissimo consiglio de'Dieci avendosi inteso in che termine era ridotto questo negozio in Coena Domini, che niuno ardiva senza ordine del suo principe parlarne con sua santità, scrissero all'orator nostro in Roma, che in questo negozio non dovesse moversi ne parlare con alcuno, se egli non fosse richiesto, e richiesto facci unitamente con gli altri ogni uffizio, ma non sia primo lui a questo.

Ai az maggio 1568 per lettere dell'ambasciator nostro di Roma ci dava avriso, come alla bolla erano aggiunte parole, e che alla nobilità di Francia si negava l'assoluzione; e che a lui pareva, che essa bolla fosse più stata fatta per la repubblica nostra che per altri principi, ne sapeva quando avesse avuto a parlare con sua santità veder rimedio, essendo sua santità di quella natura che ella era, edi aveva inteso che si mandavano i brevi ai vescovi, acciò in ogni luogo fosse pubblicata essa bolla con pena d'escominicazione.

Ai 29 maggio 1568 dall' orator nostro in Roma s' intese che era stato all'audienza ed aveva fatto cascar in proposito il discorso della bolla con sua santità dicendele, che ella le pareva troppo dura, e che non credova che potesse essere da'principi osservata. Disse il papa: di grazia, ambasciatore, se sapete ditemi, quali siano i loro gravami, e perchè pare così dura l'osservanza di questa bolla. Disse l'oratore: padre santo, sono posti in una servitù grandissima, che a lor modo non possono reggere i loro popoli, porvi nuove gabelle e gravezze, e sovvenirsi nei loro bisogni. Rispose il papa; a noi, e non ad altri incombe il carico del governo de'popoli, nè vogliam patire che siano tiranneggiati. Se i principi hanno bisogno di nuove imposizioni, le addimandino. Disse l'ambasciatore: troppo si concede a' religiosi; poiché del poterli castigare, quando fallano, è proibito a' signori secolari; da che ne causeria gran licenza nei preti, e perdita grande d'autorità dei principi appresso i popoli. Rispose sua santità, che non era lecito ad un ministro secolare metter mano nelle cose de' religiosi; ma che se fallavano andassero da lui, come era conveniente. Disse l'ambasciatore, che si derogava troppo l'autorità de' principi privandoli nelle cose della chiesa di quei privilegi ed indulti concessi loro da altri principi santissimi predecessori di sua santità. Rispose il papa, che tutti gli aveva annullati, e gli pareva bene, non essendo conveniente, che i laici impedissero in cose di beneficii ecclesiastici. Ma vi dirò, soggiunse il papa, tutte queste cose sono state fatte più per alcuni principetti che si vogliono assumere maggior autorità di quello si conviene loro che per rispetto d'altro; oltre che non abbiamo fatto cosa che non sia stata fatta anco da'nostri predecessori. È vero, rispose l'oratore, che anco gli altri hanno fatto il medesimo, ma non con parole così chiare e pregiudiziali, come sono nella presente bolla. E perche era sera, disse il papa, che aveva a piacere ragionare con lei sopra questa faccenda, e che lo aspettava alla prima audienza. Così promise l'oratore, e si parti; ed uscito di camera alla porta ritrovò il suo mastro di camera, quale

era Spagnuolo, e molto affezionato alle cose del suo re, quale gli addimandò quello che aveva operato con sua santità circa le cose della bolla: rispose, che avevano discorso un poco, ma non concluso cosa alcuna. Rispose il mastro di camera: certo sua santità ha gran torto promuovere loro queste difficoltà, massime col re Filippo che e stato sempre ossequentissimo, ma alla fine credo non la tolleraria.

Ai 4 zugno 1568 scrisse l'ambasciatore a Roma agli eecellentissimi signori capi del consiglio de Dieci, che essendo ritornato all' audienza di sua santità lamentandosi d'alcuni, che non l'avevano voluto ubbidire, li disse l'ambasciatoré, che ciò non era fatto per non essere ubbidiente; ma per conservare le loro giurisdizioni. Rispose il papa dicendo; il diavolo sta continuamente per illaqueare questo e quello, e sempre lo tenta con diverse occasioni per ribellarlo della santa chiesa, e quando ha fatto tutto e vede non poter più, gli mette innanzi questa ragione d'autorità e giurisdizione, e così a poco a poco li va illaqueando per farli eascare; ma se i poverelli di ciò s'avvedessero, o si conoscessero per quello siano, non inciamparebbero come fanno. Rispose l'ambasciatore, che l'autorità di sua beatitudine era di anime ed in spiritualibus, e che il temporale, credeva lui, fosse de' principi secolari, i quali non così facilmente si hanno da privare. Disse il papa; questo e il cuore, che se vuole reconoscersi stariano quieti; perclocche la eura del governo de'popoli cristiani principalmente è sopra le nostre spalle, ed a noi spetta vedere che siano governati con carità, ed ovviare che

non siano tiranneggiati e poste le gravezze insopportabili, e levargliele, Rispose l'ambasciatore; anco i predecessori di vostra beatitudine hanno pubblicata questa bolla, non dimeno mai si è veduta esecuzione, e i principi assolutamente hanno dominato i loro sudditi. Disse il papa: sin ora sono andati a casa del diavolo con occhi chiusi, ma quelli che verranno anderanno con gli occhi aperti. Pure, disse l'ambasciatore, anco in questa città vi sono imposte diverse gabelle sopra grano, vino, carne, ed altro ed è comportato. Stette il papa alquanto sopra, poi disse, è vero, ed abbiamo opinione di levarle. Dunque, disse l'ambasciatore, vostra santità potrà comportare che perciò i principi restino dannati? Si, rispose sua santità. Restò mutolo l'ambasciatore a questa parola, e stando sopra di se gli disse il papa: perche non parlate? Padre santo, disse l'ambasciatore, vostra santità mi ha fatto perdere la scherma, si che jo non so più ripigliar l'armi per combattere con questa sua risoluzione. Sorrise il papa, e sopravenendogli altri affari convenne licenziarsi l'ambasciatore, e nel partirsi disse: beatissimo padre, questa sarà una dura azione da fare che i principi liberi stiano e s'acquietano, ed io per me credo che difficilmente lo sopporteranno, -- e partissi-

Ai 7 giugno 1568 scrisse l'ambasciatore nostro da Roma, che non aveva voluto più andare da sua asnità per non le parlare più della bolla, ma che tutti gli ambasciatori aspettavano avvisi dai loro principi, ed essendo richiesto faria unitamente ufizio, altrimenti non si muoverebbe; e che l'ambasciatore di Spagna gli ha detto che per nome di sua maestà cattolica veria il prior di Castiglia, imperciocche non era possibile che sua maestà stasse all'ordine della bolla. Che dall' imperatore non s'aspettava alenno, ne anco di Francia, sebbene quell'ambasciatore diceva, che per questo negozio vi era destinato il Rucellai, ehe ultimamente fu a Roma per nome di sua maestà cristianissima, e si governerebbe secondo l'occasione.

Ai 19 detto fu scritto per l'eccellentis. consiglio de Dieci all' ambasciator nostro a Roma, che non parlasse più a pattò alcuno di tal materia con sua santità, nè con altro; anzi dell'uffizio fatto con aua santità lo ripresero, ed ordinarono che mostrasse con ognuno non far conto di detta bolla, come cosa non pregiudiziale alla repubblica nostra libera da ogni servità.

Ai 26 giugno 1588 scrisse l'illustrissimo consiglio de'Dieci all'ambasciator nostro presso l'imperatore, che volesse con diligenza cercar d'intendere, se la bolla in Coena Domini era stata intimata a quella maestà, se li dariano esecuzione, e se sua maestà manderebbe perciò suo messo al papa, e ne dia pacticolar conto a questo illustrissimo consigliare.

Le medesime lettere furono inviate all' ambasciatore in Francia, ed al segretario in Milano acciò diano di ciò conto a questo illustrissimo consiglio.

All'ultimo di giugno 1568, scrisse il segretario nostro residente in Milano, che la bolla era venuta, e pubblicata di consenso del governatore ma contro il parere del senato, per lo che il governatore aveva mandato una istruzione sopra ciò con ordini a senatori che dovessero mettere in scrittura il loro parere per mandarlo a sua maesta cattolica; i quali lo presero, e deposero le loro opinioni conformi, che si dovessero del tutto espulsarla, mostrando a capo per capo. il gran pregiudizio che si faceva all'autorità di sua maestà cattolica, la qual deposizione fu mandata in Spagna per far poi quello volesse sua maesta cattolica.

Ai 10 luglio scrisse l'ambasciator nostro da Roma, che tutti gli ambasciatori mormoravano della bolla ed aspettavano commissione per far uffizio a sua santità, ma che la cosa andava innanzi; e da Napoli era venuto un intrinseco del vicere, ed andato dal papa accusando se stesso d'aver raccordato alcune gabelle da esser poste a' popoli, e ne addimandò l'assoluzione, la quale ottenne facilissimamente, non essendo altro pensiero del pupa che d'acquistarsi possesso nelle cose d'essa bolla.

Ai 12 luglio 1568 dalle lettere scritte dall'ambasciatore nostro da Vienna avvisava d'aver ragionato coll' imperatore di quello ne riuscirebbe della bolla Coena Domini; e s'era stata intimata, ovvero pubblicata in quelle parti rispose l'imperatore, che il papa col mezzo di questa bolla cercava d'arrogarsi anco tutto il temporale, ma che non farebbe nulla; che in quelle parti non era stata pubblicata, eccetto che da un certo vescoveto, che crede con questi mezzi d'acquistarsi un cappello, ma altrove non é stata pubblicata ne la pubblicheranno, ne credeva che alcuno gliela dovesse intimare, perché sapesano bene che non farebbero cosa alcuna; che questa importava più a Spagna ed a Veneziani che ad altri; che starebbe a vedere, e poi si risolverebbe come le paresse; disse l'am-

basciatore, che bene era vero che pareva che questa cosa importasse al re Filippo per l'autorità che egli ha di dispensare beneficii, e per l'exequatur di Napoli e placet di Sicilia, ed a Veneziani per la libertà nella quale sono nati e vissuti, non conoscendo mai in temporale alcun prencipe superiore: ma che però questa causa era comune a tutti li prencipi cristiani, quali vengono ad esser privi di poter reggere liberamente li suoi popoli, c che però li pareva, che prima che questo fatto procedesse più innanzi unitamente tutti li prencipi se ne dolessero di ciò; che lasciando la cosa in questo termine non poteva causare se nou cattivo fine. È vero, disse l'imperatore, ma in queste parti potranno avanzar poco. Mi voleva anco il papa annullare l'interim concesso del concilio; ma s'inganna, ed ho fatto far fede a monsignor nuncio residente a questa corte del numero delle persone che si comunicano innanzi l'interim, e quante dopo quello, ed il numero ultimo avanza il primo di gran lunga. Or vedete se sa costui ciò che si facci. E vedendo l'ambasciatore il parlare di sua maestà comprese, che poca stima faceva di bolla e d'altro, però non andò più innanzi con questo ragionamento.

Ai 16 luglio 1568 serisse da Brusselles l'ambasciator mostro residente là, come avera inteso che la bolla era giunta in Spagna, ma non intimata a Sua Maestà: che il re si era molto risentito per tal causa, e non patirebbe mai questa cosa, ma che andava dissimulando e voleva vedere con destro modo aequictare il papa; che però aveva destinato a quella corte il prior di Castiglia, quale non tarderebbe molto a trasferirsi in Roma; che aveva di ciò parlato con alcuui de' consiglieri del re, che gli ayevano detto che il papa si acquieterebbe, perocchè quando perdesse il loro re resterebbe con poca autorità; che la bolla cra stata in alcuci luoghi pubblicata, ma che però non si restava di reggere secondo l'ordinario, e che il re aveva avuto gran dispiacere delle pubblicazioni fatte, ma più gli rincresseeva giudicando quello gli poteva succedere nell' avvenire; che aveva inteso sua maestà, che il vico re vecchio di Sicilia aveva permesso la pubblicazione, e giudicava non farebbe bene con sua maestà.

Ai ao Juglio scrisse l'ambasciator nostro da Parigi, che in Francia non era stata pubblicata la bolla in Corna Domini, no intimata al re, no d'essa si ragionava punto. Che ben sua maestà ne aveva avuto nuova ab extra; e che aveva dato carico al Rucellai, che con occasione se ne dovesse far uffizio con sua santità, ma che sin allora non si era fatta cosa alcuna.

Ai a8 luglio 1568 scrisse di Spagna da Brusselles l'ambasciator nostro, che essendosi ammalato il segretario maggiore di sua maesta molto amico suo era andato a visitario, e ragionando con lui di diverse cose fingendo di non saper più che tanto, li disse, che aveva sentito momorare non so che di certa bolla, dimandando a sua signoria se di ciò ne sapeva cosa alcuna. Disse il segretario: voi pur non sappiate ciò che sia questo? Rispose l'ambasciatore che nò. Disse il segretario, vi leggerò una lettera che ho avuta da Roma in questa materia, -- e chiamato un servitore si fece dare la lettera, e leggendola l'andava considerando a espo per capo, concludendo in fine che non cra possibile che il re suo la potesse ropportare. Gli addimandò l'ambasciatore, se per ciò sua maestà manderebbe a Roma, e darebbe ordine al suo ambasciatore a quella corte: rispose, che per mostrare che la cosa sir importante e li prema molto, aveva deliberato mandare il prior di Castiglia, acciò unitamente con l'ambasciatore facesse uffizio con sua santità. — Parmi che sarà ben fatto e sarà anco meglio, che tutti gl'ambasciatori degli altri prencipi unitamente faccino questo uffizio: perciocche questa mi pare come un'offesa. — È vero, disse il segretario, non è possibile che li prencipi cristiani la sopportino: e che faranno i vostri signori? giudico non si moveranno sin tasto non saranno punti.

All'ultimo di luglio 1568 scrisse il segretario nostro da Milano agl'illustrissimi signori capi, che Borromeo nuncio in Milano faceva far progresso alla bolla, e di gia il governatore s'aveva pentito d'avere lasciata andar la cosa innanzi, e si aveva dato avviso a sua maesta cattolica, e stavasi aspettando ordine di detta maesta.

Ai 3 d'agosto, 1568 scrisse l'ambasciator nostro da Roma agl'illustrissimi signori capi, che la bolla procedeva in Roma, e sua santità si lasciava intendere di volere che ella fosse osservata, per lo che tutti gl'oratori dei prencipi ne facevano gran schiamazzo; ma però non era alcuno che volesse parlare con sua bestitudine, e raccorda a questi signori esser cosa molto importante, e che sarebbe stato bene farne provvisione, benche vi vedeva poco rimedio alla natura terribile del papa che soleva dire non mutari mai, ni revocare gli ordini per lui dati. Ai 7 agosto 1568 scrisse l'ambasciator nostro da Roma agli eccellentissimi capi di Dicci, aver inteso che per trattar sopra le cose della bolla s'aspettava il priore di Castiglia per nome di sua maestà cattolica, e che varia bene gli dassero qualche ordine, in caso che egli solo comparisse, come aveva ad intendersi seco.

Ai 16 agosto 1568 da Brusselles l'ambascistor nostro scrisse, che alcuni rescovi avevano voluto pubblicare la bolla, facendosi coscienza di non osservare; il che inteso dal re Filippo aveva sollecitato il prior di Castiglia per la sua partita, vedendo ehe la cosa andava troppo innanzi, e non la voleva patire a patto alcuno.

Ai 19 agosto 1568 l'ambasciatore nostro residente appresso l'imperatore scrisse da Vienna agl'eccellentissimi siguori capi di Dieci, aver di nuovo ragionato con sua maestà imperiale in materia della bolla, maravigliandosi che il re Filippo taccsse e sopportasse questi decreti di sua santità contenuti in essa bolla : e che rispose l'imperatore (ponendosi la mano con le dita larghe sopra la faccia:) il re Filippo con il papa si guardano di questa maniera l'un l'altro, e fanno, come dice il proverblo, fa a me la burla che farò a te il fonghetto; si guardano l'un l'altro in gelosia, e si compiacciono l'un l'altro; ma alla fine converrà al re Filippo muoversi, ma s'addatteranno fra loro. Quanto a noi staremo a vedere, e non essendoci detto altro staremo quieti, benche credo che il papa sin qui sappi quello che può fare con noi: e disse; vedete che natura d'uomo è questa di costui, che cerca da una parte con mostrare d'aver cura de popoli acquistarsi ragioni sopra tutti gl'imperi, dall'altra parte cerca di tiranneggiare il duca di Ferrara levandoli la tratta de sali, così anticamente goduta e posseduta da esso duca. Rispose l'ambasciatore, che forse sarebbe stato bene non taccre, pegchè tacendo, pare si venga ad assentire alle cose. Sì, disse l'imperatore, ma se non dicono altro non faremo alcuna mossa e ci governaremo secondo l'ordinario nostro, — da che si comprendeva sua maesta far poca stima d'essa bolla.

Ai a agosto 1568 scrisse l'orator nostro da Roma agli illustrissimi signori, capi, che aveva scritto assai fiate a use signorie illustrissime in materia della bolla, c sebbene gli era stato risposto che non si movesse se non unitamente con gli altri ambasciatori, il che aveva fatto e farebbe, che però per sua opinione non le pareva cosa da tacere; ma credeva fosse buono metterla in negozio, aociocchè con la taciturnità il papa non si facesse arrogante; e che s'andava commettendo a' confessori che la dovessero osservare, avendo massime inteso, che la pasqua Passata alcuni frati aderendo alla bolla non avevano voluto. assolvere alcuni gentiluomini.

Ai 21 agosto 1568 scrisse l'ambasciator nostro da Roma agl'illostrissimi signori capi, che era necossario far qualche risoluzione, perchè vedeva la bolla far progresso; e che sua santità non attendeva ad altro che possessarsi in essa bolla con assoluzioni fatte a diversi di cose però importanti, e che liberamente si lasciava intendere voler che fosse eseguita da ognuno, altrimenti procederebbe con l'autorità sua ordinaria; il che intendendo il marchese di Pescara, che ultimamente andò vicerè in Sicilia, prima che si partisse da Genova lasciò ordine speciale a' suoi agenti, che particolarmente lo avessero da informare del contenuto d'essa bolla, perciocchè non intendeva di voler cascare in censura alcuna si come aveva fatto il suo predecessore. Che s'aspettava di giorno in giorno a Roma il prior di Castiglia mandato dal re cattolico per questo uffizio, e dimandava ordine in caso fosse da lui richiesto.

Letti tutti questi dispacci in senato si venne ai partiti: Nicolò da Ponte consigliere del doge desiderava che non si fosse badato per niente a questa bolla, e che la repubblica avesse continuato a governarsi come per lo passato, senza dar retta alle esorbitanti pretese del pontefice; ma poiche si era dimostrata qualche sollecitudine, e' bisognava secondo lui opporsi vigorosamente, e trattarla come faccenda grave di stato, e dichiarare al papa che la bolla non sarebbe stata a modo niuno osservata. Nicolò Badoaro savio del collegio, conveniva anch' egli in fondo che la bolla non fosse da osservarsi, ma che però una opposizione così aperta avrebbe potuto riuscire di qualche pregiudizio alla repubblica, stante le ambizioni e i diversi interessi dei principi, e sosteneva che senza metterci grande importanza si dovesse trattarne d'accordo cogli ambasciatori delle altre potenze, quando queste facessero qualche risentimento, finalmente fu accettata la seguente proposta dei Savi, che si scrivesse (continua lo storico) a Roma all'ambasciator nostro, che venendo il governator di Castiglia per le cose della bolla, se vedesse intendersi bene con lui di quello che aveva ad operare, cel essendo da lui solo richiesto dica aver fatto uffisio con sua santità, e di questa materia non tratti nè parli più con alcuno, ed allora si lassi intendere che non potrà ubbidirla; ma essendo richiesto da tutti gli altri vadi unitamente con loro, ma non sia primo a far uffizio alcuno: ed ispedite le sopradette lettere fu proposta la commissione di Francesco Morosini ambasciatore a Savoja, la quale si ottenne, e la mandarono dietro.

Ai 29 settembre 1568. Da Roma per lettere degli oratori nostri dei 29 era giunto il nuovo oratore Suriano entrato in Roma incognito e privatamente senza aspettare alcun incontro, il che era stato caro al papa, dicendo, queste essere tutte vanità del mondo. Erano stati tutti due a baciar i piedi a sua santità, ed il nuovo appresentate le lettere credenziali, disse, esser andato ivi mandato da suoi signori per servir sua santità, come aveva fatto il chiarissimo Tiepolo suo precessore, che sapendo la paterna osservanza che teneva questa repubblica con sua santità, era venuto ancora lui con questo buon animo di servirla come a spirituale ed amorevole padre, e li prometteva di non partirsi mai dai comandamenti ed ordini suoi, come sapeva anco esser animo e volere di questi signori; che però sua santità dovesse sempre comandarli senza rispetto, che lo troverebbe sempre prontissimo ad ubbidirla. Fu umanamente accettato da sua beatitudine, ma disse il papa: se tal ora non si può compiacere a qualche richiesta non è però che l'amore si scemi;

ma però non restate per una o due repulse di tornare ed instare, che noi sempre vi vedremo volontieri; e fate come ha fatto il vostro predecessore che sebbene era scacciato ritornava. Che a lui pareva (il papa) molto umano e benigno, che era uomo di molta prosperità, e mostrava lunga vita.

FINE DELLE ILLUSTRAZIONI.





## INDICE

# DEL PRESENTE VOLUME

#### LIBRO XXII.

## Lega di Cambrai.

| mi  |                 |         |         |        |        |        |        |      |     |  |
|-----|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------|-----|--|
| 80  | I. Condizione   | della r | epub    | blica  | rispe  | tto al | le alt | re   |     |  |
|     | potenze .       |         |         |        | •      |        |        | ug.  | 5   |  |
|     | Colla Francia   |         |         |        |        |        |        | 'n   | ivi |  |
|     | Coll' imperator | re      |         |        |        |        |        | 23   | ivi |  |
|     | Col re di Ara   |         |         |        |        |        |        | 12   | 8   |  |
|     | Col papa .      | ٠.      |         |        |        |        |        | **   | 9   |  |
|     | II. Giulio II   | propon  | e a L   | uigi : | XII u  | na le  | ga co  | n-   |     |  |
|     | tro la repui    | blica   |         |        |        | •      |        | 17   | 10  |  |
|     | I plenipotenzi  | ari vai | no a    | Cam    | brai   |        |        | 29   | 12  |  |
|     | III. Lega di C  |         |         |        |        |        |        | "    | 13  |  |
|     | L'ambasciator   | e di 1  | enezi   | a ing  | anna   | to dal | card   | li-  |     |  |
|     | nale d'Amb      | uosa    |         |        |        |        |        | 27   | ivi |  |
|     | Divisione degl  | i stati | della   | rept   | ıbblic | a      |        | 17   | 14  |  |
|     | Come il papa    | legitti | ma le   | spe    | rgiur  | del    | 'imp   | e-   |     |  |
|     | ratore .        |         |         |        |        |        |        | 23   | 17  |  |
|     | Altre condizio  | ni del  | tratt   | ato    |        |        |        | 22   | ivi |  |
|     | Opinione del    | Macch   | iavell  | o su   | ques   | ta leg | a      | "    | 18  |  |
|     | IV. I veneziai  | ni scop | rono    | l'esis | tenza  | della  | lega   | , ,, | 20  |  |
|     | V. Deliberazio  | one pe  | r stac  | care   | il pa  | pa '   |        | "    | 24  |  |
|     | Discerso di D   | omeni   | co Tr   | evisaı | ai .   | ٠.     |        | "    | 25  |  |
|     | La repubblica   | ricus   | a gli s | ccor   | li cor | Giul   | lio II | "    | 29  |  |
| o5g | VI. Negoziati   | infrutt | uosi.   | Appa   | recch  | i ed   | alarn  | ne   |     |  |
| ٠.  | in Venezia      | . •     |         |        |        |        |        | 23   | 30  |  |
|     | Dichiarazione   | di gu   | erra    |        |        |        |        | "    | 38  |  |
|     | Bolla del pap   | a cont  | ro i    | enez   | iani   |        |        | "    | ivi |  |
| . 1 | DARU. T. V.     |         |         |        |        |        | 26     |      |     |  |

| Anni    | •                                                    |        |       |     |
|---------|------------------------------------------------------|--------|-------|-----|
| 1511    | XI. Concili di Pisa e di Laterano ,                  |        | pag.  | 131 |
|         | XII. Santa lega contro i francesi .                  |        | 22    | 134 |
|         | XIII. Gli svizzeri tornano nel Milanes               |        | 22    | 136 |
|         | Gastone di Fois governatore di Milan                 |        |       | 137 |
| 1512    | XIV. Bologna assediata dagli alleati .               |        | 29    | 138 |
|         | XV. Presa e ripresa di Brescia .                     |        | 32    | 140 |
|         | XVI. Negoziati                                       |        |       | 144 |
|         | Il re d'inghilterra accede alla sauta                | lega   |       | 145 |
|         | L'imperatore fa tregua coi veneziani                 |        | 22    | 147 |
|         | XVII. Battaglia di Ravenna                           |        | 23    | ivi |
|         | Morte di Fois                                        |        |       | 156 |
|         | XVIII. Costernazione a Roma, Esitanz                 | a de'  | fran- |     |
|         | cesi. Il papa inganna il re                          |        | 29    | 157 |
|         | XIX. I francesi scacciati dall'Italia .              |        | 23    | 163 |
|         | LIBRO XXIV.                                          | 0      |       |     |
|         |                                                      |        |       |     |
|         | Pine della lega di Cambrai.                          |        |       |     |
| 1513    | L. Mire politiche di Giulio II                       |        | 22    | 165 |
|         | II. Milano restituito all' erede degli S             | forza  | 22    | 150 |
|         | veneziani riprendono Grema                           |        | 72    | 151 |
|         | III. Il cardinale di Sion conduce gli                | svizze | ri 2  | ivi |
|         |                                                      |        |       | 172 |
|         | IV. Discordia tra i confederati, e lor               | o pro  | gettı | -   |
|         |                                                      |        |       | 173 |
|         | V. Lega tra i veneziani e Luigi XII                  |        | 22    | 177 |
|         | VI. Morte di Giulio II. Elezione di I                | eone.  | X 2   | 179 |
|         | VII. I francesi riconquistano il duca                | to di  | Mi-   |     |
|         |                                                      |        |       |     |
|         | VIII. Battaglia di Novara                            |        | 22    | 184 |
|         | IX. I veneziani si ritirano X. Battaglia della Motta |        | 99    | 192 |
|         | X. Battaglia della Motta                             | :      |       |     |
| 1314    | XI. Costanza de' veneziani. Guerra ne                | Fru    | ılı » | 197 |
|         | XII. Il papa vuole indurre la repubb                 |        |       |     |
|         | carsi dalla Francia e a ceder Vero                   |        |       |     |
|         | Orazione di Pictro Bembo                             | . ,    | 22    | 199 |
| . 5 . 5 | VIII Property la Alei                                | •      | . 11  | 201 |
|         | Orazione di Pietro Bembo                             |        |       | 210 |
|         | XIV. Battaglia di Marignano                          |        | 2     | 322 |
|         | l castelli di Milano e di Cremona si an              | -ondo  | 2     | 223 |
|         |                                                      |        | 19    |     |
|         | AV. Pace tra il re ed il papa .                      |        | 22    | 229 |

| 408  | INDICE                                                                                                            |                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Anni |                                                                                                                   |                   |
| 1515 | XVI. Morte di Bartolomeo Alviano . nae                                                                            | 231               |
| 1516 | Assedio di Brescia                                                                                                |                   |
|      | battere 2<br>I veneziani rientrano in Brescia<br>XVIII. Trattato di Noione che mette fine alla<br>lega di Cambrai | 1                 |
|      | LIBRO XXV.                                                                                                        |                   |
|      | Rivalità tra Carlo V e Francesco I<br>re di Francia.                                                              |                   |
|      | I Bineliat to Coule W . France I am le co                                                                         |                   |
|      | II. La repubblica rinnova i suoi trattati colla                                                                   | 252               |
| 1521 | Porta III. Antonio Grimani, doge IV. Campagna del 1521. I francesi perdono i Milanese                             | 255               |
| 1522 | Milanese                                                                                                          | 263               |
| 1523 | VI. I veneziani si staccano dalla Francia per al-<br>learsi coll'imperatore                                       | 265               |
| 1524 | VII. L'esercito francese passa le Alpi, poi si ri-                                                                | -                 |
|      | VIII. I veneziani ripigliano l'alleanza del re a<br>Battaglia di Pavia                                            | 271               |
|      | Trattato di Madrid                                                                                                | 277               |
| 1526 | Trattato di Cognac                                                                                                | ivi               |
|      | XI. Saeco di Roma fatto dagl'imperiali . x                                                                        | 282               |
| 1528 | XIII. I francesi assaltano il regno di Napoli,                                                                    | 290               |
| 1529 | ed hanno esito infelice                                                                                           | 294<br>295<br>1Vi |
|      | Suo trattato di Cambrai con Francesco I "                                                                         | ivi<br>297        |

### LIBRO XXVI.

### Guerra contro Solimano II.

| Ann   |                                                      |            |
|-------|------------------------------------------------------|------------|
|       | L Sollecitudini della repubblica per conservare      |            |
|       | la pace pag.                                         | 300        |
|       | la pace                                              | _          |
|       | mercio dell' Egitto                                  | 301        |
| 1533  |                                                      | 302        |
| 1535  | II. Morte dell'ultimo duca di Milano. Origine        | 904        |
|       |                                                      | 304        |
|       | III. Inquietudini de' veneziani dalla parte del      | 504        |
|       | Turco                                                | 307        |
|       | IV. Apparizione di una flotta ottomana . 22          | 310        |
|       | Incontri che danno motivo ad una rottura             | 312        |
| 1537  |                                                      | 314        |
|       | VI. Negoziati                                        | 316        |
|       | VII. Discorso di Marcantonio Cornaro                 | 319        |
|       | Discorso di Francesco Foscari                        | 327        |
| 1538  | VIII. Lega contro i turchi                           | 337        |
|       | IX. Il papa ricusa che si levino imposte sul clero » | 330        |
|       | Spedienti diversi per trovar danari                  | 340        |
|       | X. Esitazioni diverse di Andrea Doria . 2            | 340<br>343 |
| 1539  | XI. I veneziani ripigliano le trattative . 2         | 350        |
| 1540  | XII. Pace conchiusa dal consiglio dei Dieci          | 352        |
|       | Pietro Lando, doge                                   | 354        |
| 1542  | XIII. Li verieziani comprano Murano nel Frinti o     | 245        |
|       | XIV. La repubblica persiste nella sua neutralità 2   | 350        |
|       | Concilio di Trento                                   | 358        |
| 1545  | Francesco Donato, doge                               | ivi        |
| ı 553 | Marcantonio Trevisapi, doge                          |            |
| 1554  | Francesco Venier, doge                               | ivi        |
| 1556  | Lorenzo Priuli, doge                                 | ivi        |
| 1550  |                                                      | 350        |
|       | Milano, e Napoli restano definitivamente alla        | 509        |
|       | Spagna                                               | ivi        |
|       | Gerolamo Prinli, doge                                | ivi        |
|       | XV. Condizione interna. Leggi sulla stampa "         | ivi        |
|       | Leggi sontuarie                                      | 36o        |
|       | Leggi contro il giuoco                               | ivi        |
|       | Fortificazioni                                       | 361        |
| •     | Belle arti                                           | ivi        |
|       | Terremoto di Cattaro                                 | ivi        |

| 410                   | PNDI                      | CE   |      |   |    |      |      |
|-----------------------|---------------------------|------|------|---|----|------|------|
| Anni                  |                           |      |      |   |    |      |      |
|                       | Pietro Loredano, doge     |      |      |   |    | pag. | 36 t |
|                       | XVI. Contrasti col papa   |      | •    | • | ٠. | "    | 362  |
| NOTE ED ILLUSTRAZIONI |                           |      |      |   | ,, | 365  |      |
| Appen                 | edice sul consiglio dei D | ieci |      |   |    |      | 368  |
| Appen                 | udice sulla bolla in Coen | a Do | mini |   |    | 27   | 386  |

FINE DELL'INDICE.

### CORRESIONS

Pag. 171 fin. 2 invece di Brescia leggi Crema.

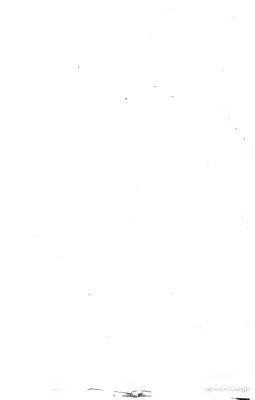





24.116 1971 FILENZE





